





# BIBLIOTECA

SCELTA

### DI OPERE ITALIANE

ANTICHE E MODERNE

vol. 495

ANTONIO CESARI

VOLUME QUARTO

INDICE GENERALE

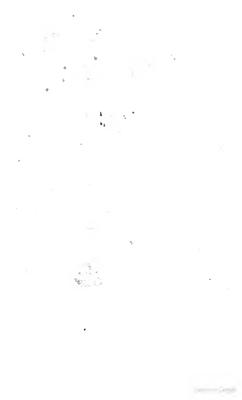

### BELLEZZE

DELLA

# **DIVINA COMMEDIA**

DI

## DANTE ALIGHIERI

DIALOGHI

### DI ANTONIO CESARI

PRETE DELL'OBATORIO

PRIMA EDIZIONE MILANESE

VOLUME QUARTO

CONTENENTE L'INDICE GENERALE DELLE COSE NOTABILI DESCRITTE IN TUTTA L'OPERA



MILANO

DALLA TIPOGRAFIA DI GIO. SILVESTRI M. DGCG, XLV.

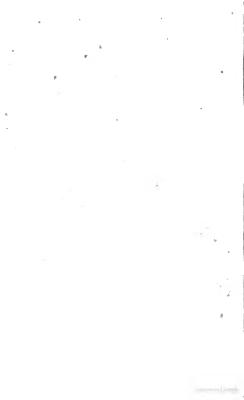

### INDICE GENERALE

#### DELLE COSE NOTABILI

#### DESCRITTE IN TUTTA L'OPERA

Nelle citazioni delle Cantiche, il numero dice la faccia.

#### A

A, che solo serve a due cose. Inf., 62.

A, per verso alcuno: M' ha fatto A se più pio. Inf., 584.

A, s'adopera ne' ragguagli, o contemperamenti. Volgendosi

Alla nota sua; vale; secondo il suo canto, alla misura dell'aria, cantata ballando. Par., 85.

Sette A, poste da Dante in vero studio in un verso. Par., 226.
A, usato per DA. Rappresentare A quel distinto foco.
Par., 254.

AB

Abbaglia, a modo d'Impersonale. Inf., 314. Abbajare, per Gridare. Inf., 87.

Abbajo; nome, per Latrato. Inf., 429.

Abbandonar una cosa ; è Lasciar di dirla. Par., 246.

Abbandonarsi di fare una cosa; è Lasciarsi condurre a farla. Inf., 19, 20.

Abbasso. Che quegli è tra gli stolti bene abbasso; cioè, è de' più stolti. Par., 185.

Abbattersi di molti scrittori e poeti a dir la cosa medesima, con le stesse forme. Purg., 149.

Abbellare: è Piacere, Andare a sangue. Par., 354.

Abbelliva di Maria: detto di S. Bernardo: spieg. Par., 442. Abbicarsi, è Soprapporsi. Inf., 57.

Abbigliamenti donneschi. Par., 210 e seg.

Abbocconarsi, che fanno gl'iracondi in inferno; come facean qui. Inf., 91.

Abbracciar le ginocchia, ove il minor s'appiglia. Purg., 95. Abbracciar che Dante fece alcune anime; paragonato con simile di Virgilio. Purg., 31.

Abbracciar le ginocchia sedendo: atto di pigrizia. Purg., 67. Abbrivo, è Avviamento che prende la nave per mare. Inf., 370. Abbrusare. Per tutto il tempo che 'l fuoco gli abbrusa. Questa lezione di verbo è rifiutata. Purg., 337.

Abiti delle virtù, si manifestano al diletto che ne prova il

Virtuoso. Par., 249.

Abiti buoni fortificandosi, scemano sempre fatica all' uomo , nel ben opcrare, finchè diventano dilettevoli. Purg., 172, Abituati; è Vestiti in abito. Purg. 385.

Ablativo assoluto di lui, lei, me; alla latina. Inf., 429.

Acano, ladro, sotto Gerico. Purg., 264.

Accarnare l'intendimento di uno, con l'intelletto, vale Ricogliere il senso delle parole. Purg., 186.

Accasciarsi, spiegato. Inf., 237.

Accender cura, è il lat. studium acuere. Purg., 304. Accidia, diffinita: Amor del bene scemo. Purg., 227.

Accidia degli Ebrei, che mormorando per timore e indigenza, furono schiusi dalla Terra Promessa. Purg., 239 e seg.

Accidiosi, che purgano loro difetto correndo. Purg., 256 e seg. Accipe nunc Danaum insidias. Inf., 95.

Accismare, è Tagliare. Inf., 373 e seg.

Accline son tutte le cose all' ordine eterno; cioè si piegano, si muovono. Par., 19.

Accogliere, per Incogliere, neutro. Inf., 408.

Accogliersi in, ecc. Bell'uso di questo verbo. Purg., 7, 8.

Accogliersi ad uno, è, Restringersi con uno. Inf., 391. Accogliersi. Così da' lumi . . . S' accogliea per la croce una melode. Par., 200.

Accogliersi, per Associarsi. Ma perchè u questa ogni altra si raccoglia, ecc., spiegasi questo luogo. Purg., 234 e seg.

Accólo, per accoglilo. Purg., 185. Accompagnarci che mostrano di far le cose, o luoghi, lungo

i quali noi andiamo. Inf., 91.

Accordiamo a tanto invito il piede; cioè, Usiamo tanta gentilezza d'invito, movendoci ove ne chiama. Pure, 283. Accorgersi, che Dante facea, del suo salirepiù su. Par. 249. Accorgesi del crescere in virtà, dal diletto del hen operare. Par., 249.

Accorti a dicere Amme: spiegato, Par., 24. Accumular duol con duolo. Inf., 379.

Accuorare è, Addolorare, contristare. Par., 109.

Accusa del peccato, fa mutare a Dio la sentenza. Purg., 405. Accrba a conversione, è Rigida, dura. Par., 154.

Acerbe nè mature (le membra), vale Nè giovani, nè vecchie. Purg., 341.

Acerbo, detto del fummo. Inf., 114.

Acerbo, metaf. Per non aspettar lume, cadde acerbo: spiegato. Par., 263.

A che? vale a qual segno? Inf., 69.

Achille, Che con amore al fine combatteo: spiegato. Inf., 61.

Achille, che svegliato non sa dove sia. Purg., 128 e seg.

A ciancia: vale per beffa. Par., 63.

A ciò; per A questo indizio. Inf., 318.

Aconc, Villaggio. Par., 221.

Acqua, per Fiume. Par., 117.

Acqua purissima, descritta da Dante. Purg., 362 e seg. Acque nitide e tranquille, rendono l'immagine di chi si specchia, assai debile e svanita. Inf., 132 e seg. Par., 41,

Ac quali flatu placidum, eec., di Catullo. Inf., 145.
Acquistando dal lato mancino, è Avanzarsi, Pigliar vantaggio di via. Inf., 359 e seg.

Acquistar, è, Salire, Purg., 60,

Acquistar carco, per Aggravar la coscienza. Inf., 370.

Acri, è Tolemaida. Inf., 367.

Acuere studium, industriam, audaciam, ecc. Inf., 556. A cui l'intende: è da dire, a chi l'intende. Inf., 169 e seg.

A cui, ed a chi: che vagliano. Inf., 169 e seg. Acuire lo squardo, V. L. Par., 429.

Acume, appropriato alla puntura di acceso desiderio. Par., 47.
Acume: per la punta di lume acutissimo. Par., 374.

Acute. Aver le luci tue chiare ed acute. Par., 501.

Acute, detto delle potenze dell'anima. Purg., 528,

Acuti; vale studiosi, vogliosi. Li mici compagni fei io si acuti . . . al cammino. Inf., 356, e Purg., 238.

Adagiarsi, come inteso. Inf., 42. Adamo ! Esclamazione di dolore, fatta all'albero dove egli

peccò. Purg., 416. Adamo, che aspettò Cristo per 5000 anni e più, che sod-

disfacesse per lui. Purg., 427 e seg.

Adamo, Quand' io, che meco avea di quel d' Adamo: cioè, i naturali bisogni. Purg., 127.

Adamo, circoscritto. Par., 442.

Adamo, è Quell'uom che non nacque. Par., 87.

Adamo: quanti anni erano, che era stato creato, al tempo di Dante? Par. 352.

Adamo, che si move e risponde a Dante. Par., 350 e seg. Addarsi di uno, è Accorgersi, Purg., 268.

Addolciare, ed attoscare, figuratamente. Inf., 79.

Addormentarsi, dipinto col numero del verso. Inf., 162 e seg. Addormentarsi(l')non è cosa che si possa dipingere. Purg., 418. Adduarsi; è Raddoppiarsi. Par., 85.

Adergersi, V. L. per Levarsi su. Purg., 255.

Adima il viso; è Abbassa. Par., 364 e seg.

Ad imo, ad imo; è giù basso. Purg., 17. A Dio spiacenti ed a' nemici sui: spiegato. Inf., 35.

Adonare per Atterrare. Inf., 77.

Adonarsi, è atterrarsi, abbandonarsi. Purg., 152.

Adopera ed istima; spiegato. Inf., 522.

Adorar Dio debitamente. Inf., 50.

Adorare, per Orare, far orazioni. Purg. 69, 70.

Adorezza: e, Fa rezzo, E a bacio. Purg., 21.

A due, a tre, a molti, ecc. Purg. 51.

Adulterare, è Rendere adulterato. Inf., 266.

Adulterio, è nominato nelle Scritture il peccato. Par., 419.

Ad una: per Ad una voce, d'accordo. Purg., 58.

Aere, rotato attorno al mondo dal movimento del primo mobile, cozzando nella selva del Paradiso Terrestre, produce vento. Purg., 366.

A fede: è Sotto fede, Lealmente. Par., 154.

Affamare, cioè Indurre, generar fame. Purg., 301.

Affaticare la fiamma, detto del vento. Inf., 353.

Affaticare, val Nojare, portar dolore. Par., 190.

Affetti dell' uomo, accomunati con le cose dattorno a lui. Inf., 14.

Affetto (l') l'intelletto lega, Par., 183.

Affetto, nella vista si manifesta : cioè negli atti esteriori, negli occhi, ecc. Par. 246.

Affezion. Non è l'affezion mia tanto profonda, ecc. Terzina spiegata. Par., 58.

Affiggersi sopra una gente. Inf., 183.

Affiggersi; è Pigliar posta ferma. Purg., 160.

Affiggersi, per Fermarsi. Purg., 175.

Affinità delle idee nostre, vegliando noi, ci forma de' concetti simili dormendo. Par., 137 e seg.

l'Affisarsi che fa Beatrice nel sole, avvalora gli occhi di Dante a poter fare il medesimo. Par., 14 e seg.

Affocato riso della stella: era un rosso più infiammato di

Marte. Par., 192.

Affrangere: per Diminuire, figurat. ci affrange La possa del salir più che 'l diletto: spiegato. Purg., 353 e seg.

Affranto di stupor. Spiegazione legittima di questa terzina. Purg., 390.

Affrontarsi co' Conti dell'aula più segreta del cielo: è Colloqui cum, ecc. Par., 366.

A G

Agabito Papa, reco alla fede Giustiniano Imp., che era monotelita. Par., 75.

Agamennone, che sagrificò la figlia. Par., 64.

Agevolare uno; è fargli agio. Purg., 130. Agevolezze; cioè Comodità, Lusinghe. Purg., 404.

Aggirare, per Circuire, Girare, attivo. Inf., 80.

Aggiustò il conio di Vinegia: è chi legge, ha visto. Par., 269.

Agguagliarsi il numero degli eletti coll'eterno proposito.

Par., 345.

Aggueffarsi : spiegato. Inf., 314.

A giuoco; cioè In libertà. Inf., 244.

Agnel (1') di Dio che le peccata tolle. Par., 226.

Agnello lascivo, che lascia il latte. Par., 64.

Agnello, chiama sè Dante, con ragione, Par., 330.

Agnus Dei, ecc., cantato dagli iracondi, purgandosi. Purg., 210 e seg.

Ago della calamita, che si difila al polo. Par., 162 e seg. Agognar della vista. Ma per la vista, che non meno agogna. Purg., 177.

Agrume. A molti fia savor di forte agrume: metaf. Par., 244.
Aguglia di Cristo, S. Giovanni. Par., 347.

Aguglie, o aquile, in marmo, che pareano svolazzare al vento. Purg., 145.

Aguglion. Del villan d'Aguglion, ecc. Par., 221 A guida; è Per guida. Purg., 94.

Aguzza qui. lettor, ben gli occhi al vero, ecc., terzina oscura e spiegata. Purg., 107 e seg.

Ajuola, chiama la terra nostra. Par., 364.

Ajuola (l'.), che ci fa tanto feroci. Par., 303.

Ajutami da lei: per salvami. Inf., 16.

manda un caldo alla faccia: or queste anime si vergogna manda un caldo alla faccia: or queste anime si vergognayano, stando nel fuoco. Purg., 543.

Ajutò l'uno e l'altro foro; cioè Portò lume al diritto civile e canonico. Par., 142.

A I

Al: bell'uso di questa particella. Inf., 232.

Ala dell'Angelo, che venta la faccia di Dante. Inf., 156.

Alacrità, che dà all' anima il gran desiderio. Purg., 336. Alagna, dove Bonifacio viii fu preso o vituperato da Filippo

il Bello. Purg., 261 e scg. Vendetta che ne fu profetizzata, ivi, 263.

Alba della luna immaginata da aleuni. Purg., 123.

Alberi, come nascessero senza seme, nel Paradiso Terrestre. Purg., 366 e seg.

Alberi che parevano, ed erano Candelabri. Purg., 377 e seg. Alberigo Frate: quel delle frutte del mal orto. Inf., 455.

Albero nel Purgatorio, che si dilatta allo in su. Purg., 416 e seg., che cosa significhi, ivi.

Albero, con frutti odorosi e buoni: purgamento dei golosi. Purg. 291 e seg. Era sempre più largo verso la eima, ivi. Albero di nave levato su; simile ad Anteo che si alza di-

ritto. Inf., 455.

Albero (come) in nave si levò: dipinge Anteo piegato, che si leva su diritto. Inf., 420.

Albero che vive dalla cima: che sia. Par., 246.

Albero secondo trovato da Dante, nel luogo de' golosi purganti. Purg., 316.

Alberto d'Austria, proverbiato da Dante. Purg., 88.

Alberto. Magno. Par., 142.

Albór che per lo fummo raja: era l'Angelo. Purg., 220 e seg. Alcuna via, non vale Niuna, nel passo del Canto xu. Inf., 171 e seg.

Al dassezzo. Inf., 93.

Aldobrandesco (Omberto), superbo. Purg., 156.

Ale. Trar d'ale: è Distendersi: detto della vista. Purg., 159.
Ale. Che fece crescer l'ale al voler mio. Par., 208.

Ale. Che fece crescer l'ale al voler mio. Par., 208. Alfa ed Omega. Lo ben che fa beata questa corte, ecc.,

terzina spiegata. Par., 545. Ali. Pennuti in ali. Par., 209.

Ali verdi, degli Angeli. Purg., 112.

Ali. Far ali de' remi al folle volo. Inf., 556. Ali di Lucifero. Inf., 461.

Ali, dietro a'sensi: Vedi che la ragione ha corte l'ali. Par., 27.

Ali, che l'Angelo batte per la fronte a Dante. Purg., 470.

Alimenti ed Elementi; usato uno per l'altro. Par., 394.

Alilo di Dio; che sia. Par., 310.

Alla: due braccia Fiorentine. Inf., 416.

Alla fiata, avverbio, per Alle volte, Talvolta. Par., 187. All' avvenante (disusato), è; A proporzione. Inf., 412.

Alleccornire, per Lusingare, invogliare. Purg., 349.

Alleggiar la via; è Menomar la fatica del camminare.

Pug., 164.

Allegra vendetta, Spiegato. Inf., 202.

0 11/4 (200)

Allegrammo (noi ci.), e tosto tornò in pianto; cioè: la allegrezza, che è nel V. ci allegrammo. Inf., 358.

Allegrezza, Piover portata nelle menti sante, ecc., spiegato. Par. 440.

Allegrezze; per Cose che portano allegrezza. Par., 417.
Alleluja. Tal si parti da cantare alleluja. Par., 186.

Allelujando, e non Alleviando, è da leggere. Purg., 387.

Allentare, detto della fiamma, che va perdendo il colore. Par., 430.

Allentare, neutro; è Affievolirsi, Perder la forza. Purg., 404. Allentarsi la ripa; è; Ammollirsi l'ertezza. Purg., 161. Alleviando, non è da leggere; ma Allelujando. Purg. 386. Alleviarsi d'uno. è Partorirlo. Par., 218.

Allor fec'io, come color che vanno Con cosa in capo non da lor saputa, ecc. Inf., 153 e Purg., 172.

Alluminare, è Miniare. Purg., 156.

Allungursi, detto degli occhi, che guardano da lungi. Purg., 287.

Allungata, per Dilungata. Par. 87 e seg.

Allungato, per Dilungato, Allontanato. Purg., 97.

Almeone. Purg., 168. Uccise la madre, per ubbidire al padre. Par., 56.

Almo, vi fece almi ; è spiegato. Par. 328.

Alo, o Halo; è l'alone, intorno al sole, o alla luna.
Par., 575 e seg.

Al summo, Inf., 92.

Alterezza di Farinata, dipinta. Inf., 121 e seg.

Alli Fiorentini; cioè, antichi, o nobili. Par., 223.

Alto: cioè A voce alla. Purg., 264.

Al trar di un balestro; è Ad una balestrata. Inf., 414.

Altri; bello uso, per Chicchessia. Purg., 85.

Altrimenti, vale In altri modi. Purg., 397.

Altro, messo innanzi; che volca esser dopo. Tenca succinto, Dinanzi l'altro; e dietro il braccio destro. Inf., 415.

Altronde, per Altrove; in forza di moto per luogo. Purg., 238 e seg.

Alvernia, circoscritta. Par., 154.

Alzato, è Succinto. Purg., 142.

Amano crocifisso, veduto da Dante. Purg., 142.

Amanti, veggono per bellissime eziandio le brutte femmine. Purg., 241.

Amara, usato per Dolorosa. Inf., 377.

Ambage; sono gli equivoci e trufferie degli oracoli. Par., 231.
Ambascia, difficoltà di respiro. Inf., 227.

Ambasciate, son da fare a verbo a verbo. Purg., 71.

Ambio. Perdere il trotto per l'ambio; spiegato. Purg., 428 e seg.

Ambizione, che i dannati portano seco laggiù. Inf. 490.

Ambizione, punita nel Purgatorio, portando pesi enormi. Par., 156 e seg.

Ambo e due; se sia mal detto. Par., 12.

A Meno che V. Meno che.

Amiclate, pescatore, accolse Cesare senza paura. Inf., 448. Amida (Caza), circoscritta. Par., 227.

Ammanierato scrivere, è più facile del naturale elegante. Inf. 141.

Ammanna discorso alla ragion; cioè Apparecchia alla ragion materia da discorrere. Purg., 377.

Ammassicciarsi. Purg., 132. Amme; è Amen. Par., 190.

Ammen, per Minuto di tempo. Inf., 233.

Ammenda, per Penitenza. Inf., 364.

Ammenda (per) è In penitenza. Purg., 261 e seg. Vedi ironia atroce. Ivi.

Ammiccare, è Far d'occhio. Luogo spiegato. Purg., 278 e seg.

Ammiraglio, che viene a veder come si porti la ciurma.

Purg., 592.

Ammirava, Micol dalla finestra, sprezzando David. Purg., 143.

Ammirazione. Trarre ammirazione d'uno, e Trar cagione di maraviglia. Purg., 309.

Ammorbidar dalle lodi. laf., 322.

Ammorzare, detto per Vincere, costringere. Par., 35.

Ammusarsi, detto delle formiche, che s'affrontano, o s'abboccano. Purg., 341.

A monte, vale Ad alto; come A valle, è al basso. Inf., 178. Amor patrio di Dante, se, e quanto fosse. Par., 331 e seg. Amore, legamento delle cose create. Par., 450 e seg. Amor che volge il ciel ultimo, e lo fa muovere gli altri-Par., 368.

Amorc, è vôlto a Dio per ragione e per autorità divina-

Amor di Dante a Dio, mosso in lui da varie cagioni. Par., 547. Amore primo, mostrato da Platone. Par., 546.

Amor terreno, merita pena eterna. Ben è, che senza termine si doglia, ecc. Par., 204.

Amor di Dio, è dimostrazione della sua potenza. Par., 181. Amore, è la scintilla dell' ardor poetico. Purg., 545.

Amor di donna, debole : se non è ajutato dal diletto. Purg., 116.

Amore di Francesca d'Arimini, scema la sua colpa. Inf., 64. Amor, ch'a nullo amato amar perdona. Inf. 65.

Amor, che solo i cor gentili invesca. Inf., 65.

Amor, ch' al cor gentil ratto s' apprende. Inf., 65. Amore (lo sono) angelico . che gira L'alta letizia . ecc. Par., 312.

Amor del bene scemo, è l'Accidia. Purg., 227.

Amor d'animo è l'amor di elezione. Purg., 227.

Amore è cosa naturale; e nondimeno egli può essere e buono e rio, e meritar premio o pena. Purg., 233 e seg. Amore di virtù, provoca ad amore, essendo manifestato. Purg., 284.

Amore più o meno, fa participare in cielo più o meno di Dio. Purg., 201 e seg.

Amore, disegnato nella sua forma. Purg., 250.

Amore: suoi effetti. Inf., 70 e seg.

Amor (l') ch' a te mi scalda. Purg., 282.

- Amori rappresentati sulla scena, di quanto pericolo. Inf., 74. Amphitriten rudem : è Mare non anco tentato. Par., 22. Ampio, sust. per Ampiezza. Par., 407.

Amplificazioni proprie del Poeta. Inf., 141.

Analogia, non vale nelle lingue, Purg., 140. Anania, la cui mano rendè la vista a Saulo. Par., 503. Ancella sesta, che torna dal servigio del di, è la Ora sesta. Inf., 149.

Ancelle del giorno; sono le Ore, tirando il carro del Sole. Purg., 296.

Ancor sie lordo, ecc., per Ancor che, ecc. Inf. 96.

Ancora, per Cosi presto? Inf., 455 e Purg., 305 e seg. e 592 e seg., e Par., 184.

Andar dietro ad uno, è Correre la medesima sorte di lui-Pur., 222.

Andar degli occhi. Inf., 94.

Andare: a proprio nome Vo' per la rosa giù, di foglia in foglia: vale Nomino i Santi posti di grado in grado. Par., 447.

Andare. Il viso (la vista) mi andava innanzi poco. Inf., 409.

Andare; è detto dello Stendersi e allunyarsi d'un luogo.
Par., 120.

Andare a'versi, è il Tentaturum aditus, et quae mollissima fandi Tempora. Inf., 190.

Ande, patria di Virgilio, per lui famosa. Purg. 93.

Anfanare pel mare. Par., 357.

Anfiteatro a più giri di gradi, l'un sopra l'altro, figura il Paradiso di Dante. Par., 579 e seg.

Angeli. V. Cerchj.

Angeli, sotto figura di nove cerchj, girano intorno al punto, che è Dio. Par., 374, 377 e seg.

Angeli, rappresentati come corporei. Par., 53.

Angeli: Ouando, e Doyc, e Come creati. Par., 591.

Angeli, che colle spade cacciano la biscia. Purg., 112.

Angeli neri, per Diavoli. Inf., 319.

Angelo Gabriele, che annunzia Maria V. Dipioto. Purg., 140 e seg.

Angelo, che per mare mena le Anime al Purgatorio; veduto da Dante dalla lunga, e riconosciuto a poco a poco. Purg., 24 e seg.

Angelo che apparisce, ed effetti del suo venire. Inf., 76 e seg. Angelo descritto. Inf., 156.

Angelo, che apre la porta di Dite. Dipinto. Inf., 114 e seg. Rimprovero suo ai demonj. 116.

Angelo, che viene a condurre Dante ad altro girone del Purgatorio descritto. Purg., 169 e seg. Anguille, purga per digiuno. Le anguille di Bolsena e la vernaccia. Purg., 311.

Anima, nella tua creazione, vagheggiata da Dio. Purg., 214. Anima prima; è Adamo. Purg., 427 e seg.

Animale freddo, Che con la coda percuote la gente: che cosa sia. Purg., 124 e seg.

Animali coronati di verde, e pennuti ed occhiuti. Purg., 392. Anitra, che si tuffa nell'acqua. Inf., 308.

Anna (S.), contemplante la figlia Maria. Par., 445.

Annidarsi vale, Riposarsi in proprio luogo. Par., 73. Anno, come circoscritto da Dante. Par., 553.

Annotare. Descritto. Purg., 114.

Annunziare: verbo proprio solo della Vergine Maria, annunziata dall'Angelo. Par., 314.

Annuo, Nuto, Nicto. V. L. loro senso. Purg., 278.
Antenora: secondo compartimento del ghiaccio, pe' tradi-

tori. Inf., 428.

Anteo, che pon giù Dante al fondo del pozzo. Inf., 154; Posatolo si leva su. Ivi, 154.

Anteo, gigante. Inf., 415 e seg. Diceria di Virgilio a lui. Inf., 416.

Anteo, che si piega, per metter giù Dante: è dipinto. Inf., 419. Interior' piedi; i piè davanti. Inf., 537.

Antica ora; cioè passata di molto tempo. Purg.. 307.
Antichi, non sono da venerar sempre ciecamente. Inf., 162 e seg.
Antico, sarà chiamato il tempo nostro da' posteri. Inf., 149
e Par., 245.

#### A P

Aperta, sust. per Apertura, Varco. Purg., 58.

Aperti; detto dei Poeti, che erano riusciti da un viottolo all'aperto. Purg., 138.

Api, che raccolgono il mele da'fiori. Par., 420.

A piede a piè. Inf., 251.

A posta d'uno; cioè A sua requisizione. Inf., 126.

A posta, per Appostata, ferma. Purg., 85. Apostemati, e infistoliti. Par., 401.

Apparenza, per Appariscenza, vana gloria. Par., 396.

Apparenza (in), vale Nella parvenza, Nel suo apparire. Par., 190. Appastarsi. Inf., 262.

Appianar il tumore; è Abbassar l'orgoglio. Purg., 139 e seg.

Applaude (s') con l'ali, il falcone. Par., 262.

Appone (s'), cioè, si Sopraccarica. Par., 221.

Apporre, vale Aggiugnere, Sopperire. Par., 216.

Appresentarsi del Sole, è Nascere. Par., 128.

Appressarsi, per Esser vicino; detto di cosa immobile.
Inf., 108.

Approcciarsi. Purg., 257.

Approdure del Sole, per Nuscere: ovvero Far pro. Purg., 178. Approvare, vule Provare, dimostrare. Par., 323.

Appulerare, per Abbellire. Inf., 87 e seg.

Appuntarsi, è Dirizzarsi, metaforici. Purg., 199. È usato in tre sensi. Ivi, 200.

Appuntarsi, per Compirsi, Terminarc. Par., 76.

Appuntarsi ; è Arrivar colla punta. Par., 124.

Appuntarsi; è Finir in punta: figurat. Par., 344 e seg. Aprir l'ali, metafora, per Allargarsi. Purg. 286.

Aprirsi nelle braccia. Purg., 411.

Aprirsi. S'aperse in nuovi amor l' eterno amore. Spiegato.

Par., 591

A provo. Essere a provo. Inf., 179 e seg. Parmi aver sen-

tito; Questo a provo valere Allato; quasi a proda.

A Q

Aquila, che guasta l'albero; cioè la Chiesa: gl' Imperatori romani. Purg., 420.

Aquila affisata con gli occhi nel sole. Par., 14.

Aquila imperiale: sue lodi. Par., 75 e seg.

Aquila, formata a poco a poco di stelle. Par., 252 e seg.

AN

Aragne, trasformata in ragua. Purg., 167.

A randa a randa, è il nostro Arente, o rasente. Inf., 199.

Arbia colorata in rosso. Inf., 127.

Arbitrio dell'uomo, essendo ben sano e franco dalle passioni, dee reggersi da sè. Purg., 557 e seg.

Arca tirata sul carro da buoi, scolpita nel marmo. Purg., 142.

Arca del carro; cioè Cuna, o cassa. Purg., 421.

Cesari, Bellezze, vol. IV.

Arco degli anni. Già discendendo l'arco de' miei anni; essendo sull'invecchiare. Purg., 183.

Arco di ponte: è la positura di chi va a capo basso. Purg., 246.

Archi paralelli e concolori. Par., 161.

Archiano (torrente), descritto nella sua piena. Purg., 76. Arcioni inforcati; si dice di chi cavalca. Purg., 88.

Arco superno, del ciglio dell'Aquila celeste. Par., 209.

Arco declivo, del ciglio dell'Aquila celeste. Par., 280 e seg. Arco: il mio girare attorno Col cielo insieme, avea creseinto l'arco; cioè: Io era salito a cerchio più largo. Par., 250 e seg.

Arco che percuote nel vero: per metafora vale: Il detto coalie nel vero. Par., 53.

Arco dell'ardente affetto, Si fu sfogato. Par., 205. Arco (d') tricorde tre saette. Par. 392.

Arcobaleno, circoscritto. Purg., 381.

Ardere. V. L. è Bramar cocentemente. Par., 446.

Ardere: di ridurre, Ad essa gli occhi più che mai ardea; bramava focosamente. Par., 365 e seg.

Ardere nell'affetto di una cosa. Purg., 378 e seg. Ardeva un riso. Par., 205.

Ardire de' morditori di Dante, Purg. 149.

Ardita foga del montar, è Sforzo dell'andar su per l'erta. Purg., 171.

Ardore, pel quale passò Dante nel Purgatorio. Purg., 381.
Arczzo, abitato da botoli. Purg., 489.

Argo, nave favolosa. Purg., 282 e seg.

Argomentarsi, è Adoperarsi, Studiarsi. Purg., 91.

Argomenti, è Ingegni, Prove, Sperienze. Purg., 597 e seg. Argomento delle cose non parventi, è la fede. Par., 323. Argula. Con la faccia argula: è spiegato. Purg., 585.

Argutiae amoenioris picturae. Spiegato. Inf., 136.

Arguzie e raffinatezze, non danno costante diletto. Inf., 140 e seg. È difficile il piacere colla sola natura. 141.

/Arguzie, e raffinamenti contrarj al vero bello e al diletto. Inf., 442 e seg.

Arguzie piacciono per la novità, ma per poco. Inf., 442.

Aria senza tempo tinta. Spiezato. Inf., 33.

Arianna abbandonata da Bacco. Episodio di Catullo. Par., 256. Ariate notturno: è l'Autuano che volge al verno. Par., 356. Arimini, cui Curione non vorrebbe aver mai veduta. Inf., 577. Ariosto, non è così vivo e scolpito nelle immagini come

Dante. Inf., 138.

Arli dove'l Rodano stagna. Inf., 119.

Armarsi di vivanda; è Provvedersi. Inf., 375. Armeggiamenti diversi. Inf., 298.

Armonia diversa, che risulta da diverse voci. Par., 90.

Armonia delle sfere celesti. Par., 17.

Armonizzare. Purg., 414.

Arnose: per Edifizio, Macchina: crano Candelabri. Purg., 378.

Arpa e giga in tempra, ecc. Par., 200.

Arpie descritte. Inf., 184 e seg.

Arridere. Te ami ed arridi, è da leggere, e non Te a me arridi. Par., 455 e seg.

Arrigo; sedia a lui preparata in cielo. Par., 419.

Arrisemi un cenno; è Accennò di si, sorridendo. Par., 208. Arrivare. V. attivo: è Porre sulla proda. Inf., 235.

Arrivare per Toccare, Avvenire. Par., 322.

Arte veruna, cui il ferro rovente non richiede. Spiegato. Inf., 119. Arte, dec essere coperta, e la natura signoreggiare. Inf., 142

Arte, per Disegno, Intendimento. Purg., 21.

Arte, di ritornare essendo cacciati, non appresa dai Ghibellini, come da' Guelfi. Inf., 122.

Arti, vale Cosa ordinata al suo fine. Par., 110.

Artista, c' ha l'abito dell'arte e man che trema. Spiegato. Par., 181.

Artista tra' cantori del cicl. Par., 248.

Arto. V. L. Stretto. Par., 376.

Artu; che forando il petto a Mordrec, ruppe l'ombra di lui in terra, passando il sole per l'apertura. Inf., 425 e seg.

Ascia loca, latinamente, è la terra che perde embra. V. Ombra. Purg., 394.

Ascielto dall' attendere in sù. Par., 364.

Ascugare, per Disseccare. Inf., 599.

Ascoltare. Com' uom, che va secondo ch'egli ascolta; cioè, che va a guida altrui. Purg. 320.

Asino risalito, è il Villano fatto cittadino. Par., 220 e seg. A sommo il petto: dicesi anche A sommo al, ecc. Purg., 54. Asopo ed Ismeno, due fiumi di Beozia. Purg., 236.

Aspetta (t') a lui, ed a' suoi benefici : vale Riservati. Par., 241.

Aspettar di un cieco dipinto: Star col mento levato. Purg., 181. Aspetto della fede; è l'uno in Cristo venturo, l'altro in lui venuto. Par., 435.

Aspetto lieto di Dio: spiegato. Par., 457.

Assaggiare nuove cose; detto del Vendere. Purg., 29. Assannare; per Afferrare, e Tormentare. Inf., 261.

Assassino, che propagginato, richiama il frate che 'l confessò. Inf., 268.

Assennare; Avvertire. Inf., 282.

Assentirci un sole, Più che non debbo al mio uscir di bando: cioè eleggerci di aspettar un anno, ecc. Purg., 277. Asseta (m') di dolce desiar. Par., 207.

Assiepare: che val Coprire da Siepe. Inf., 404.

Assisi, patria di S. Francesco. Par., 149.

Assiso, vale Fitto, Accoccolato. Par., 21.

Assolto si fu; vale Fu compito. Absolutum est. Par., 334.

Assoluzioni vendute a prezzo. Inf., 451. Assomare; Compiere, condurre al fine. Purg., 279.

Assommare, è Compire, Recare a termine. Par., 428.

Assottigliarsi, per Dimagrarsi. Pur., 303.

Assunta da questo cielo; cioè Levata, tirata a sè. Par., 123. Astianatte bambino, che piagne vedendo il padre armato. Inf., 137.

Astinenza, ricordata alle anime purganti, e con esempi di essa virtu. Purg., 292.

Al mater virides saltus orbata peragrans; di Lucrezio. Inf., 146.

Atene e Sparta, che nel far leggi furono sciocche, allato de' Fiorentini: ironia. Purg., 91.

Atomi, che s'intrecciano nel raggio introdotto in camera oscura. Par., 193.

Atropos dà la mossa all'anime. Inf., 454.

Attaccarsi; per Affisarsi con gli occhi. Inf., 373.

Atteggiata di lagrime, ecc. Purg., 144.

Attemparsi : come dispaccia a chi brama vendetta del suo nemico. Inf., 148.

Attendersi ad uno. Par., 177.

Attergarsi al ventre di uno. Detto di chi è travolto della faccia, e segue un altro travolto come lui. Inf., 150 e seg. Alterrarsi. Seder sulla terra. Purg., 105.

Attesi al tronco; cioè, Intenti con affisamento. Inf., 495.

Atti: rallegrano gli atti: detto di chi, ballando, rinforza per allegrezza il movimento. Par., 187. Atti di corpo umili o alteri, informano l'anima di simili af-

Atti di corpo umili o alteri, informano l'anima di simili affetti. Pur., 465.

Attingere con gli occhi la faccia d'alcuno. Ravvisarlo. Inf., 263. Attitudini diverse negli uomini, per diversi ufizi che porta la lor società. Par:, 111 e seg.

Attiva vita, figurata in Lia. Purg. 355.

Atto. D'atto in atto; Par., 179.

Atto. Uscire ad atto: è Riuscire ad essere specifico. Par., 392. Atto puro: cioè semplice. Par., 393.

A tua posta; è liberamente. Inf., 233.

A U

Augelletto nuovo (inesperto) si lascia tender insidie più voltè: non così il pennuto. Purg, 406.

Augelli, che cantano su pei rami degli alberi, mollemente

scossi dal vento. Purg., 360. Augelli, che fanno diverse righe. Par., 251.

Augello (l') infra l'amate fronde, Posato al nido, ecc. Par., 303.

Augurarsi: è Prendere augurio. Par., 323.

Aura di maggio, che olezza impregnata dall'erbe e dai fiori. Inf. 156, e Purg., 520.

Aura del Paradiso Terrestre, descritta. Purg., 359.

Aureola di Vergine, Martire e Dottore, propria di San Giovanni. Par., 343 e seg.



22

Aurora descritta. Par., 404, e seg.

AVV Aurora, ha guance bianche, vermiglie e rance, per li vari gradi del suo venir avanti. Purg., 27.

Automati, in vece di Entomati. Purg., 149.

Autorità; parola ben allogata in verso. Inf., 55.

Autorità di un certo Comentatore, potrebbe imporre a'semplici. Par., 458.

Autunno, quando cadono le foglie. Inf., 42.

A V

A valle; cioè A basso : come A monte, cioè Ad alto. Inf., 178. Avanzar ad una cosa: per Superarla, Inf., 307. Avanzare innanzi i passi: è, Prosperare, Ajutare i passi.

Purg., 432. Avanzi, cioè Guadagni. Purg., 404.

Avari e prodighi, e loro pena, Inf., 83 e seg.

Avarizia, punita nel quinto girone. Purg., 251 e seg.

Avarizia, legando il cuore ai beni falsì, snerva e fa annighittar l'amore de' beni veraci. Purg., 255.

Avarizia de' monaci. Par., 299.

AVE. Da quel di che fu detto Ave: cioè, dall' Incarnazione. Par., 218. Ave, Maria: espresso net marmo, in Gabriele. Purg., 141.

Avenmaria, sonata la sera, commuoveil pellegrino. Inf., 148. Ave Maria, cantata alla Vergine in cielo dall'Angelo. Par., 441. Avere una cosa. Sì erano duri questi chiavelli, che tutte le mani si convenivano squarciare per avergli : parla

dello sconficcar delle mani di Cristo dalla croce. Par., 67. Aver la mente; per Guadagnare la mente. Par., 366. Avere per Far suoi. Ivi, 367.

A verso a verso; spiegato. Purg., 70.

Averso. V. L., val Rivoltato. Par., 450.

Avignone, dove fu mutata la sede del Papa. Purg., 423.

Avvacciar la lena: è Affoltar il respiro. Purg., 68.

Avvallar il capo, un sopra l'altro, è Abbassar. Purg., 177. Avvalorare at ciel; è Dar forza di salire al cielo. Par., 142. Avvantaggiarsi, è Aver vantaggio: lat. Praestore aliis-Par., 90.

Avvera (m') tuo credere che, ecc.; Mi mostra per vero, che tu credi, ecc. Purg., 285.

Avversario d'ogni male, Iddio. Inf., 18.
Avviso. Mi fu avviso: e non, fui d'avviso. Inf., 368.

Avvocato de' tempi cristiani. Par., 143.

Anvolge il corso, dice Dante, di un ruscello, che scende per via a chiocciola. Inf., 471.

B (per ) e per ICE, spiegato. Par., 85.

Baccellier che si arma, per rispondere alle proposte. Par., 323. Baciarsi una con una. Purg., 540.

Balascio. Qual fin balascio, in che lo sol percuota. Par., 118. Balbettar delle madri a' loro bamboli. Par., 213.

Baldezza. Voi mi date a parlar tutta baldezza. Par., 217. Baldezza, è Sicura letizia negli occhi. Par., 442.

Balestrare, per Lanciare, Gittare. Inf., 193.

Balestrar la fiamma: cioè, Scagliare. Purg., 535.

Balestro, che si rompe, per tenderlo troppo. Purg., 403.

Balia, cacciata dal bambino affamato, Par., 419.

Ballare di onesta donzella. Purg., 363.

Ballo di una Vergine pudica, per onorar la novizia. Par., 340.
Ballo, perchè offenda l'onestà. Purg., 42, e Ballo che sta con essa. ivi.

Ballo, talora rinforzato in atti di più vivace allegrezza. Par., 187.

Ballo di giovani: che, mutandosi l'aria delle strofe, si fermano per imparare il nuovoandamento. Purg., 140 e seg. Bambini: loro luogo in ciclo. Par., 456.

Banco (di) in banco: è detto de' palchi, od ordini delle foglie della rosa. Par., 420.

Bando, per Banditore. Par., 347 e 409.

Bara. E al suo corpo non volle altra bara: spiegato.
Par., 155 e seg.

Barba, che cade sulle spalle: postura di uom rovesciato della faccia. Inf., 151.

Barba, in luogo di Viso; perchè usato da Beatrice con Dante. Purg., 567 e seg.

Barba, che si muove parlando. Purg., 13.

Barbagia di Sardegna, piena di donne disoneste. Purg., 306.
Barbari, che non udirono parlar di Cristo, saranno dannati giustamente. Par., 265 e seg.

Barbarossa, che guasto Milano. Purg., 239.

Barca. Che tosto fia jattura della barca: come vada inteso. Par., 223 e seg.

Bartoli: sue lodi. Inf., 24 e seg. Sua descrizione dei fiori. Ivi. 23.

Basilica, per Paradiso. Par., 335 e seg.

Bassezza di similitudine, appropriata a basso soggetto. Inf., 588.

Bassi; vale, Che cantavano a voce bassa. Purg., 336.

Basso, cioè A voce bassa. Purg., 264. E bassi (nome), in forza dell'avverbio di sopra, ivi.

Basta luogo a vedere. Inf., 262 e seg.

Bastare, è Durare. Purg., 536, e Par., 299, e per Continuare. Purg., 248 e per Mantenersi in suo stato. Inf., 390. Batista (il) coniato ne' fiorini fiorentini. Par., 258.

Batisteo. Par., 214.

Batosta fra il Maestro Adamo, e Simon Greco. Inf., 396 e seg-Battaglia. Dare una battaglia ad uno. Par., 556.

Battaglia: mi rendei Alla battaglia de' debili cigli: spiegato. Par., 310.

Batter col remo. Inf., 43.

Batter l'ali, per Essere nominato, famoso. Inf., 347.

Battere. E'l batter gli occhi mici non fosse spesso: è segno di voglia ardente. Par., 330.

Battesmo. Gli fur per battesmo; cioè gli scusarono battesmo. Par., 285.

Bava, che gocciava Lucifero dalla bocca. Perchè Dante dicesse bava, senza l'articolo. Inf., 462.
 Baubari. V. L. Far bau, come i cani impauriti. Inf., 422.

BE

Beati pauperes spiritu. Canto degli Angeli, alla prima scala del Purg. Purg., 472.

Beati qui esuriunt et sitiunt justitiam: luogo spiegato. Purg., 285.

Beatitudine dell'uomo sta nel veder Dio, non nell'amarlo Par., 585.

Beatitudo, per Numero di Beati. Par., 256.

Beato per iscritto, è uno a cui si legge in viso la beatitudine. Purg., 28.

Beatrice che scende, e suo vestimento. Purg., 390.

Beatrice, ricordata a Dante da Virgilio, per tenerlo fermo nel fuoco. Purg., 551.

Beatrice, il suo discendere è proceduto da magnifica festa-Purg., 582.

Beccajo di Parigi: spiegato. Purg., 259 e seg.

Becchetto del cappuccio dei Predicatori. Par. 585.

Becchi che cozzano insieme. Inf., 425.

Becco dell' Aquila celeste. Colui che più al becco mi t'accosta: spiegato. Par. 279.

Belacqua negligente descritto. Purg. 67 e seg.

Belletto, non usate dalle Fiorentine antiche. Par., 212.

Bellczza della virtù. Inf., 461.

Bellezza, non può dimostrarsi, ma solo sentire, o vedere. Inf., 165, e Purg., 415.

Bellezza di Frine. Par., 409.

Bellezza, è data alle donne brutte dagli occhi degli amanti. Purg., 241 c seg.

Bellezza, che per esser cresciuta, non guasta le prime fattezze. Par., 43.

Bellezza dell'ordine del mondo, fonte di eletto piacere.

Purg., 424 e seg. Bellezza di Giuditta e di Elena, descritta col medesimo con-

cetto. Purg., 77. Bellczza di Beatrice, amplificata. Inf., 160.

Bellezza di Beatrice, che cresce sempre, quanto ella più sale. Par., 96, 249.

Bellezza di Bcatrice, giunta al sommo. Par., 406.

Bellezza di Beatrice, svanita per la sua morte, dovea disin-, gannar Dante. Purg., 105 e seg.

Bellezza de'cieli, ed altresì degli occhi di Beatrice, cresce salendo d'un modo. Par., 201 e seg. Bellezza natia di Lucifero. Inf., 457. La bellezza rende mag-

giore la sua malizia. Ivi, 459. Bellezze troppo continuate nella poesia, annojano. Purg., 59.

Bellezze troppo continuate nella poesia, annojano. Purg., 30. Bellincion Berti, cavaliere modesto. Par., 211.

Bello, vale, Dicevole, Onesto. Purg., 325, e Par., 219. Bello. Tanto m' è bel, quanto a te piace. Inf., 267. Bello. A fe fa bello, cioù conorevole. Par., 259. Bello, à Comodo, Delizioso. Purg., 98 e seg. Ben : particella di uso peculiare. Purg., 213. Ben dell'intelletto, è Dio. Inf., 31 e seg.

Benaco; lago, descritto. Inf., 280.

Bende sacre; sono il velo della monaca. Par., 49.

Bende bianche, usate dalle vedove. Trasmutò le bianche bende : vale, si rimaritò. Purg., 116.

Bene sommo, dee tirar a sè l'amore. Par., 346.

Bene, naturalmente cercato dall'anima, che è creata dal sommo Bene. Purg., 214 e 215.

Bene (nome), per Cose pie, Esempj di virtà. Purg., 263.
Bene, perfetto, non iscema per comunicarsi a molti. Purg.,
201 e seg.

Bene, per Suffragi fatti ai morti. Purg., 56.

Benedetto (S.). Par., 297.

Benedire, è Pregar bene. Par., 330.

Benevento, dove fu seppellito Manfredi. Purg., 55. Benigna pelle, cioè molle, liscia. Inf., 236.

Bere, per Bevanda. Purg., 292.

Bere alla onda della riviera celeste: che cosa sia. Par., 413-Bere di Eunoè, dolce a Dante. Purg., 432.

Bernardo da Quintavalle, primo discepolo da San Francesco. Par., 153.

Bernardo (S.) appare a Dante, in luogo di Beatrice. Par., 426. Bernardo, (S.) che fa orazione a Maria per Dante. Par., 454. Berta e Ser Martino. Par., 185.

Bertram del Bornio, col capo in mano. Inf., 379.

Berze, o gambe, che i ruffiani frustati levavano. Inf., 401. Bestemmia di futto: è fatto ingiurioso a Dio. Purg., 427. Bestia: detto di re tiranno. Par., 269.

Bestia: detto di re tiranno. Par., 269.
Bestie, in che da Circe furono mutati gli uomini. Purg., 483.
Bevero, appostato alla caccia de' pesci. Inf., 237.

de: sì come quel che stima. Le biade in cam

Biade: si come quel che stima Le biade in campo, pria che sien mature. Par., 184.

Bianca eosa in fondo bianco, perde i contorni. Inf., 153.

Bianca donna, che arrossò, e poi torna al suo colore. Par., 250. Biancheggiare, come usato. Par., 144.

Bianchi, che Dante vide l'uno dopo l'altro, apparire nell'Angelo che veniva per mare. Par. , 27 e seg. I primi bianchi aperser l'ali : è meglio leggere, apparser ali-Ivi. 28.

Bianco ne bruno, vale Niente. Par., 207.

Biche, per Monticelli di cadaveri. Inf., 387. Biece parole; cioè, maligne. Par., 84.

Bilancia, Che d'ogni colpu vinse la bilancia, Par., 178. Bilance fatte cigolar da' pesi: figuratamente. Inf., 517.

Bilance, che caggiono di mano alla notte, quando sover-

chia. Purg., 23 e seg. Bilancia pari; è quando stanno in billico i due piatti.

Purg., 400. Binato, è Gemello. Questi è il Grifone, che accenna Cristo in due nature. Purg., 416.

Biscia, che venia ogni sera a spaventar le anime. Purg. 117 e seg.

Biscia, che fa nel Purgatorio temere le anime. Purg., 111, 114. Bisogna (che val Facenda) usato per Bisogno. Purg., 425.

Blanda, per Molle, Picghevole. Par., 299.

Blandimenti. Risplendere ai miei blandimenti. Par., 218.

Bobolca, è una misura di terreno. Par., 314.

Bocca, dice Dante dove dovea dire Colui: e perchè ? Inf., 413. Boccaccevole scrittura, un po' fuori dell' indole della nostra

lingua; ma vantaggiatala. Par., 34.

Boccaccio, mutò un poco, ma nobilitò la lingua. Par., 271. Bocchetre di Lucifero, che dirompeano un peccatore. Inf. 462,

Boezio: e suo libro De Consolatione Philosophiae. Par., 144. Bolla, o Bulla, o Sonaglio, che si rompe nell'acqua-Purg., 223.

Bolle dell'acqua. Inf., 92.

Bollire, detto del ferro arroventato. Par., 382.

Bollire in pentola. Par., 516.

Bulliti, cioè Que'che bollivano, nel Bollor vermiglio. Inf., 181.
Bollor vermiglio, se sia ben detto; e perchè no altrest,
Corso azzurro. Inf., 181 e seg

Bonagiunta da Lucca. Purg., 310 e seg.

Bonifacio vin, invettive contro di lui. Inf., 158.

Bonifacio vin, malmenato da Filippo il Bello. Purg., 261.

Bontà di Pio, a lui essenziale, dee far tutto bene. Par., 225. Bordone. Tener bordone, è Far conserto. Purg., 360.

Bordon di palma cinto: è spiegato. Purg., 429.

Borni, sono le Morse, o Prese de' muri, per continuarli. Inf., 548. Fu a sproposito inteso per Ciechi, ivi.

Borsa. Il pregio della borsa; è votarla ne' poveri. Purg., 119. Bosco di uomini convertiti in alberi. Inf., 186 e seg.

Botoli, cani piccoli e ringhiosi: sono gli Arctini. Purg., 188 e seg

Bozzacchioni. Vedi metafora. Par., 370. Bozze, vale Infami. Par., 369 e seg.

BB

Brage molle, che rendono un solo calore. Par., 260. Branca d'Oria: che lasciò al mondo nel corpo suo il diavolo, in vece di anima: e così vivea. Inf., 454.

Brancicar carponi andando su, dipinto. Purg., 60.

Branda, fonte. Inf., 400.

Briarco fulminato. Purg., 165.

Briga. Inf., 61.

Briga. Dar briga, per Impedire, Guastare. Purg., 96.
Briya. Ricever briga da Euro; vale, essere tempestato da quel vento. Par., 409.

Brigare, è Adoperarsi. Purg., 400.

Brina, dipinta. Inf., 321.

Brogliare, Commuoversi, Agitarsi. Par., 350.

Brolo, per Giardino, Corona. Purg., 385.

Brullo, per Privato. Purg., 191.

Bruna bruna: detto di acqua, che va sotto un'ombra perpetua. Purg., 562.

Bruna per la distanza: è il colore delle cose lontane assai. Inf., 357.

Bruno; color, che ardendo piglia la carta, nel lembo della fiamma. Inf., 148.

Bruno di sangue. Inf., 187.

Bruno. Atto bruno; cioè Sdegnoso, torvo. Purg., 311.

Bruno. Bianco nè bruno, vale Niente. Par., 207. Bruto e Cassio, e Giuda, in bocca al diavolo. Inf., 464.

Bruttezza somma del diavolo. Inf., 460.

Bruttura, in cui stanno i lusinghieri. Inf., 262.

BU

Buccia estrema : l'ultima pelle. Inf., 267.

Buccia (a) strema: cioè Fino alia prima pelle sottile: ovvero; fino alla maggior possibile tenuità della pelle. Purg., 299.

Budellame, che pende tra le gambe di uno fesso pel lungo. Inf., 373.

Bue Cicilian: il Bue di Falaride, descritto. Inf., 560.

Bue, che si lecca il naso. Purg., 117.

Bugia, dal diavolo detta a Virgilio e a Dante. Inf., 320. Bugiare: Dir bugia. Purg., 258.

Bugio, è Bucato. Forato. Par., 277.

Buoi. Di pari, come buoi che vanno a giogo. Purg., 163.

Buona. Trovar, o Carpire uno in buona. Par., 315.

Buondelmonte: fu cagione di gran mali a Firenze. Par., 227 e seg. Però essere preso per, La sua famiglia, ivi, 228. Buondelmonti: famiglia di contado, fatta Fiorentina. Par., 221. Buono, per Utile, Fruttuoso. Purg., 68.

Burchi, parte in acqua e parte in terra. Inf., 237.

Burella; è Luogo oscuro. Inf., 468.

Burlare, per Gittare il suo. Inf., 84.

Busto senza capo, che cammina: è più orribile, che Uom senza capo. Inf., 379 e seg.

C A
Caccia: i cani segugi. Inf., 196. Odora canum vis.

Cacciaguida trisavolo di Dante; gli parla. Par., 206. Cacciati del ciel, gente dispetta, Perchè ricalcitrate; ecc. Inf., 146.

Caclazo. V. Greco. Inf., 93.

Caco, ladrone, ucciso da Ercole. Inf., 334 e seg.

Caco, ammazzato da Ercole, al nono colpo. Nota bel dire. Inf., 160.

Cadere di sua nobiltà, è Scemare, Perdere. Lat. excidere. Par. 90 e seg.

Cadere, che fa talora il fuoco dall'alto, contro sua natura Par., 21.

Cader della pietra, è la Linea perpendicolare. Purg., 198. Cader giu; è figuratamente, Rovinare, Inabissare. Purg., 597. Cadere in via: è Non poter condurre a fine un'opera. Purg., 276.

Caduta di Lucifero, dal cielo degli antipodi nostri; e come formò il monte del Purgatorio. Inf., 470.

Cagionar il pensiero; è Trar cagione di pensare. Par., 148. Cagnazzo. Visi fatti cagnazzi pel freddo; cloè morelli. Inf., 426.

Caifasso, crocifisso in terra con tre pali. Inf., 318.

Cain e le spine, è la luna. Inf., 383 e seg.

Caina; quarto Compartimento del ghiaccio, pe' traditori. Inf., 437.

Caino: favola formata sopra le macchie della luna. Par., 27. Caino, che teme d'esser ucciso da chi lo scontrasse. Purg., 194. Cala men erto: detto di monte meno ripido. Purg., 184.

Calamita, adoperata per prova della fede delle mogli. Inf., 66. Calare, detto di costa di monte pendente. Purg., 49.

Calar le vele: detto de' vecchi che dovrebbono acconciarsi dell'anima. Inf., 365.

Calcagne. Che solo a' pii dà delle ealcagne. Punzecchia. Purg., 164.

Calcato e pieno di coc., per Luogo calcato, ecc. Purg., 144. Calcemque terit jam calce. Inf., 227 e seg.

Calda, sust., per Infiammazione. Par., 316.

Caldo, per Calore: figuratamente. Par., 445.

Caldo, che fa nascere i fiori e i frutti santi. La carità.

Par., 296. Calende. Partir il tempo per calende; Vivere nel tempo.

Purg., 211.

Calendi: partir lo tempo per calendi; dice Dante, per Vi-

vere. Inf., 150.

Caligare, val Esser coperto di nebbie. Par., 108 e seg. Caligini del mondo. Purg., 153.

Callaroga, patria di S. Dominico, descritta. Par., 164 e seg.
Calzar (col) del piombo è da andare, appuntando i maestri.
Purg., 291.

Cambiarsi; è Mutar colore di viso ed atti: Purg., 424.

Cammin del Sole; è il tempo. Purg., 269. Camminar indietro. Inf., 450.

Camminare lentissimo, descritto. Inf., 314.

Camminar leggiero sull' acqua. Inf., 414.

Cammino, detto della navigazione. Inf., 356.

Camo. V. L. per Freno. Purg., 195.

Campati in aria, detto dei fiori. Inf., 24.

Campo. Tener lo campo, è Mantener il primo onore Purg., 157.

Cananea (la) dimanda i bricioli che cadono dalla mensa. Par., 318.

Cancellare. Ma tu, che sol per cancellare scrivi: spiegato. Par., 258,

Candela, V. Fondere.

Candelabri d'oro, che parevano alberi. Purg., 377 e seg. Candor e Candidus. è Bianco con lucentezza. Par., 91.

Candore di carbone, in fiamma, si conserva visibile di sotto alla fiamma. Par., 489.

Cangerà l'acqua, è La farà rossa, Muterà colore. Par., 147. Cangiar uno di, ecc., per Ricambiarlo di. Inf., 435.

Cani, che cacciano col ceffo le mosche. Inf., 259: l'Ariosto li descrive altres), ma cede a Dante.

Cannocchiale, perche tinto di nero dentro. Purg., 355 e seg. Cancro. Se il cancro avesse un tal cristallo, ecc., è spiegato. Par., 359.

Can rinnegato: titolo, che un certo comentatore donò ad un altro. Par., 158.

Cantare con organo che suona; che le parole or si sentono, ora no. Purg., 136.

Canto di alcune persone, scolpito in marmo, sì che facea dubitar se fosse vero cantare. Purg., 142.

Caorsini: Casa di Giovanni xxu, Papa. Par., 363.

Capanéo superbo. Inf., 202.

Capere. Nelle parole tue mi cappia : spiegato. Purg., 275.

Capitolato (libro): è Recato in capitoli. Purg., 400.

Capo tagliato dal busto, che guarda e parla, portato in mano dall'uom medesimo. Inf., 580.

Capo. Cosa fatta capo ha. Inf., 378.

Cappe di piombo degli ipocriti. Inf., 514:

Cappe. Che le cappe fornisce poco panne. Purg., 152.

Cappello, è Corona, o Laurea. Par., 333.

Cappello. L'un capo all' altro era cappello: vale, La testa dell'uno era posta sopra quella dell'altro. Inf., 434. Cappuccio. Gonfa'l cappuccio, ecc., spicgato. Par., 599.

Capre, che ruminano all'ombra, essendo pranse. Purg., 354.
Capricorno capciato di mezzo il ciel dal Sole, con le saette
conte. Purg., 50. Valc, che erano le due ore della matt.
Capitat aure. Inf., 407.

Carbonajo, che vede una visione di anime purganti.Purg., 317.
Carbone in fiamma, conserva il suo candore visibile, ad onta
della fiamma. Par., 189.

Carbone. Come s'avviva allo spirar de' venti Carbone in famma. Par., 218.

Carboni. A misura di carboni; vale A misura larga e vantaggiata. Inf., 453.

Cardinali (virtu), che ballano alla norma della Prudenza. Purg., 384.

Caribo: è spiegato. Purg , 412.

Cariche del comune, rifiutate da' savi uomini. Purg., 91, i Fiorentini al contrario.

Cariddi e Scilla : scontro ivi de' due mari. Inf., 84.

Carisenda: torre in Bologna: come sia che ella par che si pieghi verso terra. Inf., 454.
Carisenda; torre di Bologna che pende; adoperata a dipin-

Carisenda; torre di Bologna che pende; adoperata a dipingere il piegarsi di Anteo. Inf., 419 e seg.

Carità fa più ricchi i beati, quanti son più. Inf., 149.

Carità insinuata nel Purgat. da voci che Dante ode nell'aria. Purg., 476.

Carlo Magno, sconfitto a Roncisvalle. Inf., 409.

Carlo Magno, difensor della Chiesa. Par., 81.

Carlo u di Puglia, trafitto da Dante col Padre suo. Par., 81. Carnaro. Inf., 119.

Carole, per Anime carolanti. Par., 319.

Caronte che sgrida le anime, paragonato con la pittura di Virgilio Inf., 38 e seg.

Carpare, è Andar carpone. Purg., 60 e seg.

Carpere iter; è il nostro Prender la via. Inf., 83. Carpone, avverbio. Inf., 275.

Carro trionfale ; figura della Sedia Apostolica. Purg., 385. Carro misterioso: è spiegato. Purg.. 417 e seg.

Carro di Boote, descritto, che non tramonta. Par., 475.

Carro di fuoco, in che Elia salì al ciclo. Inf., 350.

Carta che si brugia, e colore che prende. Inf., 148. Carte. Rimasa è giù, per danno delle carte; vale Consuma in darno le carte. Par., 298 e seg.

Casentino abitato da porci. Purg., 188.

Caso, farebbe del mondo una ruina, non un'arte. Par., 110. Caso. Fe' subito caso: spiegato. Par., 186.

Cassino, monte, dove predico S. Benedetto. Par., 296.

Castigato : è Corretto, Ammaestrato. Par., 233.

Catenella. Non avea catenella, non corona, ecc.; abbigliamenti donneschi. Par., 210.

Caterina (S.) da Genova, spiega il passo di Dante, che la pena si volge in desio, a' dannati. Inf., 45.

Catone, messo custode del Purgatorio; e perche. Purg., 12. Catone si uccise per la libertà: ma in lui fu vizio e debolezza. Purg., 14 e seg.

Catone pregato da Virgilio; e sua risposta a lui Purg., 15. Cattolica; terra di Romagna, dove furono gittati in mare da Malatestino due di Fano. Inf., 376.

Catullo: suo episodio di Arianna abbandonata da Teseo. Par., 256. Nell'opera s' è messo, per isbaglio, Bacco, in luogo di Teseo.

Cavalcante Cavalcanti; che parla con Dante; e varj accidenti. Inf. 124, e seg.

Cavalcare. Amor giusto e buon Volere, cavalcavano spronando gli Accidiosi. Par., 236.

Cavallette, furono cibo del Batista. Purg., 292.

Cavalli del carro di Elia che scappano su, come il verso. Inf., 350 e seg.

Cesari, Bellezze, vol. IV.

Causa (la) prima Dio, se opera senza mezzo, produce cose incorruttibili e costanti. Par., 89 e seg.

Cedo alterum: Qua l'altra. Da questo gridare Qua l'altra, uno fu chiamato il Quell'altra. Inf., 425.

Cena dell'Agnello benedetto ; non è la Eucaristia , ma la gloria. Par., 325.

Cenni di volto e d'occhi, che parlano, e meglio. Purg., 378. Cenno, Arrisemi un cenno: cioè Mi accennò ridendo di si. Par., 207 e seg.

Cenno. Fecero al viver bene un picciol cenno; cioè Appena dalla lunga mostrarono, ecc. Purg., 91 e seg.

Cenno. Ond'egli m'assenti con lieto cenno; cioè Sguardandomi contento, mi diede licenza di, ecc. Purg., 253. Cenno, per Segno. Ogni tuo dir, d'amor m'è caro cenno.

Purg., 284. Centauro pieno di biscie. Inf., 534.

Centesma, ch' è laggiù negletta; spiegato. Par., 374.

Centocchi, nome proprio di uno, che habet centum ocutos. Inf., 425.

Centro. Fece del destro lato a muover centro. Purg., 478. Centro. Far di noi centro, e di sè far corona: erano lumi che giravano intorno a Dante. Par., 439.

Ceperano, dove avvenne gran macello. Inf., 370.

Cera mondana: è la Terra. Par., 14 e seg.

Cera: metafora, per Materia disposta alla forma. Par., 479. Cera dedutta. Se fosse appunto la cera deditta, ecc., spie-

gata questa terzina. Par., 180.

Cera suggellata. Purg., 428.

Cera. Non ciascun segno É buono, ancor che buona sia la cera, metafora. Purg., 232.

Cerbero col mento e guzzo pelato. Inf., 416.

Cerca. Là dove andava l'avolo alla cerca. Par., 221.

Cercar per molte terre. Inf., 279.

Cercar con l'occhio. Inf., 263.

Cercare con le dita ; è Frugare. Purg., 172.

Cercati al collo. Inf., 413.

Cerchi d'oriuolo, descritti girar variamente. Par., 318. Cerchi diversi, secondo i vizi compartiti. Inf., 166.

Cerchi superni ruggiran si, che, ecc., spiegato. Par., 572. Cerchi de' cicli, ragguagliati a' nove cerchi di luce (Cori di Angeli) che girano intorno al Punto, Dio. Par., 380.

Cerchi nove, o Cori degli Angeli, giranti intorno al Punto; e loro muoversi, a rovescio de' cieli. Par., 377 e seg.

Cerchie eterne : perchè così le nomini. Inf., 260.

Cerna. V. L. è Divisione. Par., 435.

Cernere; è Separare, Distribuire. Par., 46. Cernere, usato per Accertare, Indovinare. Par., 291.

Cero, per Lume, o Santo. Par., 143.

Cesare dubitoso sul Rubicone. Inf., 377.

Cesare terzo: è Tiberio: sua impresa. Par., 78 e seg.

Cesare : rapidità delle sue vittorie. Par., 77 e seg.

Cesena: suo stato al tempo di Dante. Iuf., 363.

Cessar la morte, vale, Prolungaria. Inf., 269.

Cessar fatica o rischio, è Schivar, Allentare. Parad., 342. Cetra. E come suono al collo della cetra Prende sua forma. Par., 276.

СН

CHE: uso notabile. Inf., 354 e seg.

CHE, per ellissi, tralasciato. Inf., 376.

CHE, ripetuto per proprietà. Inf., 349.

Che: suo uso peculiare. Inf., 321.

Che: uso natio di questa particella. Par., 13.

Che, in forza di Quando. Noi eravam partiti già da esso; Ch'io vidi due, ecc., Inf., 434. Non era giunto ancora Michel, ecc. Che questi lasciò, cioè Quando questi lasciò, ecc. Inf., 454.

Che li m' avea menato : si spiega. Inf., 104.

Che (con) occhi dolenti! è più dolce che, Con quali occhi, ecc. Purg., 166 e seg.

Che. Non è via, che gente ci passi: cioè, Non è sentiero, pel qual passi nessuno. Purg., 370.

Che tosto su gl' invii: spiegato. Purg., 275.

Che qual voi siete, tal gente venisse: cioè, che venissero de' vostri pari. Inf., 229.

Che. Recarla a quello, che ho delle altre recate; cioè, a quello, a che, ecc. Par., 234. 36

Che. In quell'onore, che sorella. Par., 233. Cherubica luce; è Conoscenza da Cherubino. Par., 148.

Cherubini neri: demonj. Inf., 369.

Chi: adoperato per se alcuno. Purg., 320.

Chiama; è Grida, dal lat. clamat. Purg., 89.

Chiamare: è Gridare. Lat. Clamare. Purg., 258. Chiamare da uno: è Dimandare, Pregare. Purg., 104.

Chiamar mercè; è Dimandar ajuto. Purg., 307.

Chiana; fiume lentissimo. Par., 177.

Chiavar l'uscio della torre: serrar con chiavelli. Inf., 458.
Chiarezza de' corpi beati, sarà misurata dall'amore; e questo dalla visione. Par., 488.

Chiarire, è Risplendere, Brillare. Par., 114.

Chiassi. Pineta di Chiassi: romore che fa, spirando scirocco. Purg., 361.

Chiavasse (si) al legno: è Fosse messo in croce. Par., 267. Chiave bianca e gialla: son le chiavi della Chiesa. Par., 65. Chiave. Ove chiave di senso non disserra: cioè; Dove i sensi nulla discuoprono. Par., 27.

Chiave. Ch' ad aprir l'alto amor volse la chiave. Maria Vergine. Purg., 141.

Chiavi due, bianca e gialla, che ha l'Angelo. Purg., 134. Chiavi del cuore d'alcuno, ch'altri volse; piegandolo al

piacer suo. Inf., 190.

Chiavi del cielo date a San Pietro. Par., 521 e seg.

Chiavi dei ciclo date a San Pietro. Par., 521 e seg.

Chiavi: sigillo del Papa, male usato per arme sulle bandiere. Par., 563.

Chiavi due del Papa, che serrano e disserrano il cielo. Inf., 368.

Chiechirillare. Inf., 37.

Chiedere (il) porta vergogna: i nobili la risparmiano ai bisognosi. Par., 241.

Chiesa combattuta, ma non vinta. Purg., 420.

Chini l'uno all'altro, stanno gli orbi, quando parlano insieme. Purg., 185 e seg.

Chioccia voce, è rauca. Inf., 420.

Chioma. L'altra, traendo alla rocca lo chioma; cioè Filando. Par., 213. Chirone, Ajo di Achille. Inf., 179.

Chiudere il giorno: detto dell'orizzonte. Purg., 57.

Chiudere. Ad altro intender m' avea chiuso: cioè, M' avea tolto, o reso impossibile. Purg., 419.

Chiudersi, detto del cielo. Par., 404.

Chiusa chiusa, è Tutta chiusa. Par., 74.

Chiusero il disdegno. Spiegato. Inf., 101.

Chiuso e parcente del suo proprio riso. Par., 232.

Ci, per Al mondo. Inf., 102.

CI: può valere più cose. Par., 290.

Cianghella: donna disonesta. Par., 214.

Cibo che s'appone; cioè si sopraccarica. Par., 221.

Cicogna, che si rigira sopra la sua nidiata, che ha pasciuta. Par., 266.

Cicogna. Mettendo i denti in nota di cicogna: battendoli pel freddo. Inf., 423.

Cicognin, che si prova di uscir del nido. Purg., 322. Ciechi. A me pareva, andando fare oltraggio, Vedendo al-

trui non essendo veduto: spiegato. Purg., 179. Ciechi, che a' perdoni dimandano limosina. Purg., 177. Cieco dabbene, che si sente andare, e tace; ci dà segno che

andiamo bene. Inf., 148. Cieco, che ode alcuno passargli davanti senza fargli motto,

si reputa a sè rinfacciata la sua cecità. Inf., 148. Cieco diventa l'uomo per fame. Inf., 439 e seg.

Ciel ch' è pura luce, ecc. Par., 410.

Cieldauro: Chiesa di Pavis, ove è sepolto Boezio. Par., 144. Ciel. Che tutto'l ciel muove (Dio): è spiegato. Par., 327 e seg.

Ciel sereno dipinto da Dante. Purg., 7.

Cielo ha più della gloria del Creatore. Par., 7 e seg.

Cielo, ferma sede delle anime, che si mostrano a Dante nei pianeti. Par., 82.

Cielo. Quello che il cielo in sè da sè riceve: spiegato. Purg., 272 e seg.

Cielo altissimo, è il fine dell'istinto degli uomini. Par., 20 e seg.

Cielo ultimo, principio del moto degli altri. Par., 368. Cielo. Le cose vedute lassù non possono essere raccontate. Par., 11 e seg.

Ciclo: per Coperta, Volta. Purg., 581.

Ciglia rase di baldanza. Inf., 165.

Ciglio dell'Aquila celeste, costellato di Santi. Parad., 279.

Cigner la corda d'ogni valore: Aver pregio di valorosissimo. Purg., 403 e seg.

Cigotar delle bilance, per li pesi: figuratamente. Inf., 517. Cima della fronda: perdè usato questo cima? Par., 279. Cima. Alberó che vive della cima: che sia. Par., 246. Cima. È quelle (sostanze) furon cima Del mondo. ecc.

Par., 393.

Cima. Del suo nome Lo titol del mio sangue fa sua cima: cioè; Da quel nome piglia il titolo, e l'arme di casa sua. Purg., 254.

Cimabue, paragonato con Giotto ed altri pittori. Purg., 457. Cimiterio di S. Pietro; che sia. Par., 362.

Cincinnato: che dal cirro Negletto fu nomato. Par., 76. Cincistiare, e Ingarbugliare. Par., 316.

Cingere. Ed ei mi cinse della tua milizia. Par., 214.

Cingersi coa la coda che fa Minos, assegna il grado della pena alle anime. Inf., 57.

Cinquecento diece e cinque: è un nome misterioso. Purg., 423. Cinto di Delia: è l'Alone della luna. Purg., 581.

Ciò, superfluo: alla latina. Purg., 183.

Ciocchi arsi, chebattuti mandano infinite scintille. Par., 253. Ciotola, o scodella, simile ad una valletta, Purg., 97 e seg. Cotto di Gerusalemme: è Zoppo, Re. Par., 197 e seg. Circe, che ebbe in pastura alcuni, vale; Che e' sono bestie.

Purg., 188.

Circolar figura del paradiso; e perchè. Par., 411.

Circoli, che si muovono nell'acqua di vaso rotondo, percosso o dentro o fuori. Par., 185 e seg.

Circolo vizioso, che pare essere nella risposta, fatta da Dante a S. Pietro, sopra la verità dello Storia divina. Par., 326,

Circostanze minute, notate da Dante. Inf., 137 e 213.

Circulata melodia: è. Il Canto dell' Angelo girante. Par., 256. Circulava il punto, ecc. Par., 177.

Circumfuse (mi) luce viva. Par., 411.

Circuncinto d'un altro (cerchio), e quel dal terzo, ecc. Par., 376.

Ciriegia, che se ne tira dietro cinque. Inf., 490.

Ciro: morto, gittato nel sangue, di che fu sitibondo. Purg., 168. Cirra: città d'Apollo: spiegata la terzina. Par., 13.

Cirro negletto. Incomptis Curium capillis. Par., 76.

Citarista, che sulla cetera accompagna un' aria cantata, Par., 286.

Cittadinanza antica de' Fiorentini, era pura in tutti. Par., 220. Data poi a' contadini, ivi e seg.

Cittadinanza data da' Fiorentini a que' di contado, principio de' loro guai. Purg., 90 e seg.

Cittadino, per concittadino. Purg., 86.

Cive, vale Nato a vivere insieme con altri. Par., 111.

Civili: vale Popolari. Purg., 91.

Classe. V. L. Classis. Par., 371.

Claustro. Le facevan di sè claustro: cioè La circondavano. Purg., 419.

Climenè. Qual venne a Climenè, ecc. Par., 230. Clivo tutto fiorito, specchiantesi nell'acqua al più. Par., 416.

Clivo tutto florito, specchiantesi nell'acqua al più. Par., 416. Cloaca del sangue e della puzza. Par., 362.

Coax. coax: verso delle rane. Inf., 422.

Cocchio del Sole, tirato dalle Ore. Purg., 290.

Cocito, lago, aggielato dal vento delle ali di Lucifero. Inf., 440. Coda. V. Cingersi.

Coda del drago Gerione. Inf., 237.

Codici: mal si leggono, senza pratica e critica. Purg., 64, 66. Cogliere. E moto a moto, e canto a canto colse: spiegato. Par., 460 e seg.

Cogliere uno sul far della luna; ironicamente, cioè, di contrattempo. Inf., 490.

Coglier suo tempo; la opportunità, il punto. Inf., 520. Cogliere la natura nell'atto della sua vita. Inf., 452.

0.00

Colco, V. la favola degli Argonauti pel Vello d'oro. Par., 25. Collega di S. Francesco, fu S. Dominico. Par., 458 e seg. Colli. Da colli alle foci: cioè Monti e mari. Par., 303.

collo della cetra : dove si forma la voce, premendo su' tasti. Par., 276.

Collo. Di collo in collo: cioè Di altezza in altezza. Par., 38.

Colombe dal desio chiamate, ecc. Inf., 62 e seg. Colombi pasturanti, e adombrati ; dipinti. Purg., 56.

Colombo, che si gira presso il compagno. Par., 334.

Colonna del vajo, è La spranga dipinta, a pelle di vajo, nell'arme di famiglia. Par., 225.

Colonnesi, a cui il Papa facea guerra. Inf., 366.

Colorar un disegno: è Condurlo a termine. Purg., 288.

Color bruno, che ardendo piglia la carta, nel lembo della fiamma. Inf., 148.

Color diverso de' capelli, risponde ne' bambini al grado diverso di gloria. Par., 439.

Colore in tutte cose eguale, è nel girone degli Invidiosi nel Purgatorio. Purg., 174.

Colore. Aprir colore. Purg., 417.

Colore. Non per color, ma per lume parvente: spiegato.
Par., 131.
Colore fra 'l bianco e 'l nero, che piglia il lembo della carta.

dove è arsa. Inf., 337. Colore de' corpi, si varia alle diverse distanze. Inf., 357 e seg.

Colori, per Fiori coloriti. Purg., 364.

Colpa di superbia, rivolta in castigo della medesima, in Capaneo. Inf., 203.

Colpa. La colpa seguirà la parte offensa. Par., 239.

Colpe della vita cattiva, provano la falsità delle Sette. Purg., 421.

Colpo, è Botta e Piaga., Purg., 133.

Colto lor viaggio su per la punta: preso l'avviamento. È detto delle parole scolpite da una fiamma, ad uso di lingua. Inf., 360.

Colubro. Cleopatra ... che dal colubro La morte prese subitana ed atra. Par., 78.

Colui, detto del Sole. Purg., 85.

Come: per In quella, In quello che. Par., 247.

Come a lui piacque, il collo gli avvinghiai. Spiegato. Inf., 464.

Come vien, eresta. Parla del balenare; che nello stesso punto guizza, e passa. Purg., 375.

Com'uom che ascolta. Spiegato. Inf., 167.

Comentatore assai prosuntuoso, potrebbe imporre ai semplici, Par., 158.

Comi, per Coglimi. Purg., 185.

Comici Fiorentini, hanno una loro lingua propria. Par., 347. Commensurar de' nostri gaggi: de' premj. Par., 82.

Commessa ogni sua podestà in Manovello; vale, Messa in mano, ecc. Par, 270.

Commettere una cosa in uno; è Affidarla, Metterla in mano ad uno. Par., 253.

Compage, per Densità. Par., 175.

Compagna, per Compagnia: usato in quel tempo. Purg., 44. Compartire; è Dividere per testa; non Donare. Inf., 266, e Purg., 298.

Compartire: suo vero uso. Par., 360 e seg.

Compartire, val distribuire, non Donare. Purg., 298.

Compenetrarsi (il) del corpo di Dante, con quel della luna. Par., 26.

Compenso. Deh! metti al mio voler tosto compenso: cioè, Affrettati di soddisfarmi. Par., 115.

Compiuto, per Empiuto. Par., 423.

Componere la vila ; è Aggiustarla. Purg., 400.

Comunanza de' beni in paradiso, rende ciascun più ricco. Inf., 149.

Comuni cose, rese singolari col modo di dirle. Purg., 173 e seg.

Con, particella che dice similitudine, eguaglianza con altra cosa. Purg., 175.

Con. Vestito con le genti gloriose; vale Al modo medesimo delle genti, ecc. Par., 425.

Con la notte: vale Durante la notte. Purg., 96.

Con la poverella, ecc. vale; Come fece la poverella. Par.,142.
Con. D'un color fora col suo vestimento; cioè: Del color medesimo. Purg. 133.

Con le parole muover le fiammette ; cioè: Al tempo, e colla misura medesima. Par., 286.

Con; vale, A somiglianza di, ecc. Purg., 385.

Con: mal inteso da un tale, vale, A somiglianza. Purg., 66 e seg.

Concelebro. V. L. è il nostro Populare. Par., 422.

Concenturiare latino, usato da Plauto per giuoco. Purg., 34. Concetto. Che vi trasmuta da primi concetti; cioè: Dal-

l'idea prima concepita di voi. Par., 46.

Concreata sete dell'ec., è Innaturata nell'uomo. Par. 25. Concubina di Titone antico. Luogo spiegato. Purg., 123 eseg. Condanna de'barbari, che non conobbero Cristo, sarà giusta. Par., 265 e seg.

Condizione di, ecc.; cioè: Qualità, forma. Purg., 147. Condizione, per Modo, Maniera. Inf., 118.

Condizioni, per Stato, Modo della pena. Purg., 183. Condotta mala, è Mal governo. Purg., 215.

Condotto. Parola spiegata. Purg., 59.

Condurre la vita che fa l'anima: per Vivere. Inf., 230.

Con ello: cioè Paragonato con esso. Purg., 583.

Confessarsi. Inf., 57.

Confessarsi, si dice tanto, da uno, come ad uno. Par., 525. Confessione del peccato, necessaria al perdono. Purg., 402. Confina il vano: detto dell'ultimo orlo della strada, nel monte del Purgatorio. Purg. 159.

confini: è Bando. Quest' opera gli tolse que' confini: cioè lo liberó di quel bando. Purg., 161:

Conflati. V. L. Spiegato. Par., 452.

Confortar la memoria d'uno. Spiegato. Inf., 192.

Confusion delle persone, dannosa alle città. Par., 222.

Congratulando a lor pasture (gli uccelli). Par., 521.

Conio di Vinegia, per li Ducati Veneziani. Par. 268. Conocchia; è Roccata. Purg., 269.

Conoscore, verbo forense. Inf., 58.

Conoscere, mirava Pur me, come conoscer mi volesse.

Spiegato. Purg., 115 e seg.

Conoscitore. Inf., 58.

Con questo giorno: bell'uso di questo CON. Purg. 84.

Conquidere, per Guastare. Purg., 301.

Consentimento imperfetto, espresso dal timore. Par., 57.
Consentire una cosa a sè: vale, Crederla a sè medesimo.

Inf.. 356 e seg.

Consiglio eletto seco; cioè Consigliatosi seco. Inf., 522.

Consiglio: uno fattone di due. Spiegato. Inf., 312.

Consiglio. In quanto effetto fu del suo consiglio. Spiegato. Par., 279.

Consiglio, per Consigliere. Purg., 180.

Consolare uno DI una cosa. Par., 279.

Consolata. Pigliarsela consolata; cioè, con Commodo. Par., 315.

Consorti. Sono i Consanguinei. Par., 227.

Consorto. La v'è mestier di consorto divieto. È spiegato. Purg., 191.

Constare, e non Gestare dee, dire Dante in certo luogo. Purg., 325.

Consumere. V. L. La veduta vi consunsi. Par., 450.

Contadini, ricevuti a cittadinanza da' Fiorentini. Par., 220. Danni di ciò venuti. *Ivi*, 221 e seg.

Conte parole: per alte e ricise; ovvero, Contate, numerate. Inf., 121.

Contegno, per Condizione. Inf., 299.

Contendere, per Negare: spiegato un passo di Dante. Purg., 302 e seg.

Contenenza, per Misura. Par., 455.

Contento. Sustantivo; è cosa contenuta. Inf., 28, e Par., 30. Contento, ama più l'A che il DI: Contente A breve festa.

Purg., 340. Esser contenti alla pelle scoverta .... al fuso e dal pennecchio. Par., 212, e Purg., 47.

Conti di Dio, sono i Santi. Par., 335.

Contigiate donne. Par., 210.

Contingenza, che non si stende fuor del quaderno della materia nostra. Spiegato. Par., 173 e seg.

Contingente, sono le Cose contingenti, o corruttibili. Par., 179.

Continuamente, imita col suono la lunga processione. Par., 200. Continuarsi con, ccc.; vale Rappiccar il filo, Seguitar innanzi. Purg., 374 e seg.

Continuo uso degli ornamenti nello scrivere, annoja. Purg., 58.

Conto. Fammiti conto, o per luogo o per nome; cioè:

Dammiti a conoscere, ecc. Purg., 181.

Contra, importa Compenso, Ristoro. Par., 91.

Contrappasso, per Cambio aggiustato. Inf., 581 e seg.

Contrari sensi della stessa parola. Purg., 65.

Contro a grato; è Contro voglia, lat. ingratiis. Par., 57. Contumacia di chi sprezza le scomuniche, come sia punita. Purg., 56 e seg.

Convegno. Per tal convegno: A tal patto. Inf., 435. Convenenza, per Convenzione, Patto. Par., 62.

Convenie. Strane uso di questo verbo. Purg., 402.

Convenire, accordato in numero co'nomi. Inf., 30.

Convenirsi ad ogni promessione. Spiegato. Par., 399.

Convento. V.L. Vale Rudunanza, Collegio. Par., 598 e 418. Convento (un) di Frati, parve ad un certo il Paradiso di Dante; censura irragionevole. Par., 8.

Coperti (gli occhi) d'ombra: non coperto (il prato).

Par., 310 e seg.

Coperto del vento; è Difeso, ecc. Par., 304.

Coppa. Che'l sol vagheggia, or da coppa, or da ciglio. Questa è Venere, Par., 95.

Coppo, è Tegola; ma figuratamente è la nicchia dell'occhio sotto le ciglia. Inf., 449.

Coprirsi della costa del monte: detto del sole, che cadea nascondendosi di là dal monte. Purg., 85.

Corbo. Aspettar il corbo; cioè, cosa che mai non viene. Par., 140.

Corda. Onde (de'quali occhi) a pigliarmi fece amor la corda. Par., 374.

Corda. D'ogni valor portò cinta la corda. Ebbe pregio di esser valoroso. Purg., 103 e seg.

Corda dell'arco che tremola ancora, quando la freccia ferì nel segno. Par., 70.

Corde, per Motivi, Ragioni. Par., 291.

Corde. Che la destra del cielo allenta e tira. Par., 292 eseg.

Corde del gravecembalo, hanno ciascuna suo freno, e col solo tasto suo rispondono; così il senso de'piaceri nell'uomo. Inf., 140.

Cerde, e però sono tratte da amor le corde della ferza;

Cori degli Angeli, dipinti in nove cerchi, giransi intorno al Punto, che è Dio. Par., 374, 377, ecc.

Cornice: è la strada che gira il monte del Purgatorio. Purg., 439 e seg.

Corno, formato dall' Orsa minore. 176.
Corno sentito sonare da Dante. Inf., 409.

Corno della fiamma. Inf., 353.

Coro. Lat. Caurus. Vento Ponente maestro. Inf., 170.

Corona pedaga (di Eropeia) a qui fu

Corona vedova (di Francia), a cui fu promossa la testa del figliuolo di Ugo Ciapetta. Purg., 260.

Corona, preparata in cielo ad Arrigo. Par., 418.

Corpi gloriosi, sempre raggianti. Par., 488.

Corpi gloriosi ricongiunti all'anima, perfezionando la persona, le cresceranno il diletto. Par., 189.

Corpi de'violenti contro se medesimi, non risorgeranno a vita. Inf., 193 e seg.

Corpi Religiosi, quanto giovino agli studi e alle scienze Inf., 482.

Corpo di S. Giovanni, che Dante affisavasi per vedere in lui lucente in cielo come sole : ed abbarbagliò. Par., 341 e seg. Corpo. Atti di corpo umili o alteri, informano l'anima di

'simili affetti. Purg., 163. Corpo, circoscritto da Dante; per La fascia che morte dis-

solve. Purg., 211.

Corpo attribuito a Dio, per condiscendere al nostro poco intelletto. Par., 53.

Corpo purificato, sarà leggieri. Par., 22.

Corpo glorioso di Cristo, perchè non dipinto a parte a parte da Dante? Par., 306 e seg.

Corpo, non l'ha in Paradiso altro che Cristo e Maria-Par., 341. Corpus spirituale, sarà il corpo glorioso. Par., 22. Corredarsi, è Essere adorno, fregiato. Par., 81.

Corrente, per Corrivo, avventato. Par., 184.

Correre l'annual giuoco: che è il palio. Par., 219.

che camminava. Inf., 516.

Correre il palia, una cosa, una persona, una città. Inf., 299. Correre agli occhi. Inf., 94.

Corruscar degli occhi ridendo delle anime, mostra la luce dentro. Par., 73.

Corruzione della natura non è tale, che sforzi al male. Purg., 144 e seg.

Corso azzurro, non può dirsi; ma sì bollor vermiglio. Inf., 182 e seg.

Corte. Le vite nostre corte, vi fanno parere immortali altre cose, che durano dopo di noi. Par., 222.

Corti due del ciel; gli Angeli e i Santi. Par., 414. Corto attendere; cioè corta fede. Inf., 568.

Cosa fatta capo ha; cioè: Dopo fatta la cosa, s'acconcia.

Inf., 578. Cosa ch'io possa. Spiegato. Purg., 72.

Cosa. Per niuna cosa, in vece di In niun modo. Pag., 270. Cossia, per Sponda, o Angolo. Purg., 298 e seg. Coscienza buona circoscritta: La buona compagnia, ecc.

Inf., 379.

Cosi, rispondente al Come. Talora si omette. Par., 262.

Così, per Così come a me, a lui, ecc.; ovvero per Altresì.

Par., 49 e seg.
Così: vale Come egli e, Così come fa, o simile Purg., 11.

Così fatta: vale, in quell'atto e sembiante che ho detto.
Par., 107.
Così parlando il percose, ecc., è il latino, haec loquen-

Così parlando il percosse, ecc., è il latino, haec loquen tem, ecc. Inf., 260.

Cost ti spoltre. Spiegato. Inf., 327.

Costa di Adamo, di che Eva fu fatta da Dio. Par., 178.

Costa d'un procinto, come sia più corta di quella di un altro; per la pendenza del suolo. Inf., 323.

Costantino, chiede Silvestro per guarir della lebbra. Inf., 367.

the sample

E A7

Costantino, che da Roma portò la sede in Grecia. Par., 74. Costantino Imp. Per cedere al Pastor si fece Greco. Par., 280. Coste di Lucifero, al pel delle quali Virgilio appigilandosi, portò giù Dante fin di là dal centro della terra. Inf., 468. e sez.

Costellati, vale In forma di costellazione, Accozzati come, ecc. Par., 193.

Costì ritto: è costì proprio. Inf., 269.

Costretto da tutti i pesi del mondo: è Lucifero. Par., 394

e seg.

Costrutti e modi di dire nuovi, trovati da Dante. Par., 18. Costui, e Colui, detto di cose inanimate. Purg., 62, e seg. Costui. detto di un cielo. Par., 580.

Costume, per Voglia, Vaghezza. Inf., 37.

Cotal: ha forza di, In tale atto. Purg. 223.

Cotale. Poco sofferse me cotal Beatrice; vale: Poco mi lasciò così angosciato come io era: ovvero, Poco comportò che io rimanessi in cotale stato. Par., 85 e seg.

Cotale ti fa lo stare, come l'andare (Così, come) Purg., 355.

Cotale, per Così: e Quale per Come. Inf., 478. Cotenna: per Porco. Par., 268.

Coto, è Pensiero, dal latino Cogitare. Inf., 415 e Par., 45. Coverto dal fuoco, è difeso. Inf., 229.

Cozzarsi che fanno insieme due traditori, come due becchi. Inf., 424.

Cozzo (Che giova) nelle fata dar di cozzo? Inf., 116.

Creazione dell'anima, e sua bellezza, che piace a Dio. Purg., 213 e seg.

Credenza. Fatti far credenza Con le tue mani al lembo de'tuoi panni; cioè: Porgi il lembo alla fiamma; e vedrai che non abbrugia. Purg., 349.

Credere, è atto dell'intelletto, comandato dalla volonta. Par., 284.

Credere conviene quello che non può vedersi. Ma creder puossi, e di veder si brami. Par., 130 e seg.

Credere (il), che il mondo fece a Cristo, è il massimo miracolo, se il mondo credette senza miracoli. Par., 526. Crescere di bellezza in Beatrice, ad ogni grado. Par., 245.

Crescere della bellezza dei cieli, montando; e crescere altresì della bellezza degli occhi di Beatrice. Par., 201 e seg. Crich, suono del rompersi che fa il ghiaccio. Inf., 422.

Crini mozza e Pugni chiusi. Inf., 87.

Crini. Essere a crini, è Acciuffare. Inf., 370.

Crini scemi; cioè mozzi. Purg., 286.

Cristallo irraggiato in un punto, senza prima e poi. Par., 393. Cristallo. Se il cancro avesse un tal cristallo, è spiegato, Par., 339.

Cristiani primi , con la lor santità convertirono Stazio. Purg., 288.

Cristo. Questo nome in rima, Dante il ripete le tre volte, per riverenza. Par., 170.

Critica necessaria nel leggere i Codici; ma è bisogno anche di molta pratica di lingua. Purg., 54 e seg. 66.

Croce di raggi, veduta in Marte. Par., 193 e seg.

Croce delle braccia, è Braccia incrocicchiate. Purg., 56 e seg. Croce. Ella (la Povertà) salse con Cristo in su la croce. Luogo esaminato. Par., 150 e seg.

Croci. Che quattro cerchi giunge con tre croci : è spiegato. Par., 13.

Crociate, raccolte da' Papi. Par., 215.

Crocifisso in terra con tre puli. Inf., 318. Crocifisso veduto da Dante (era Amano). Purg., 223.

Crosciar colpi. Inf., 331.

Cruda, detto di vergine: è spiegato. Inf., 387.

Crude, è Indocili, Restie. Metafora presa da' frutti. Par., 117. Crudeli: perchè detto a Dante ed a Virgilio, da uno dei traditori. Inf., 450 e seg.

Cruna, per Via stretta. Purg., 138.

Cruna. Si mi diè ... nella cruna Del mio desio. Spiegato. Purg., 271 e seg.

Cucina, per Cibo cotto. Purg., 248 e seg.

Cuculla, e Cocolla; o per figura, Coperta. Par., 119.

Cui. Alle cui mani, se' tu venuto, Signor mia! cioè Alle mani di chi! Par., 66.

Culla. M'una vegghiava a studio della culla, ecc. Par., 215. Cuna è la Cassa del carro. Purg., 421.

Cunizza, sorella di Ezzelino. Par., 116 e seg.

Cuoja vecchie e nuove ; sono i due Testamenti. Par., 324. Cuore. Dal cuor, vale Dal mezzo, Dal fondo. Par., 162. Cupa, per Profonda: detto della fame. Purg., 257.

Cupe. V. L. Cupit. Par., 175.

Cupidigia de'beni bassi. Par., 372 e seg.

Cura. Di ragionare ancor mi mise in cura ; cioè: Mi rese desto a parlar tuttavia. Par., 545.

Cura. La donna mia, che mi vedeva in cura, ecc. Par., 377. Cura, per Affetto. Quando mi trasmutai di cura in cura.

Spiegato. Par., 288 e seg. Cura. Accender cura, è il lat. Studium acuere. Purg., 504. Cura. Uom senza cura, per Vigliacco. Purg., 88.

Cure diverse, che si danno i mondani. Par., 147.

Curione colla lingua tagliata, che confortò Cesare a passar il Rubicone. Inf., 377.

Curiosità in certe cose, vietata da Dio. Purg., 47 e seg. Curiosità nata in Dante; che egli fa argomentar dal lettore della sua propria. Purg., 71.

Curiosità di cose nuove, interrompe ogni altro affetto. Purg., 201 e seg.

Curiosità che Dante alimenta ne' lettori. Inf., 125, e Purg., 266.

Currado. V. Malaspina.

Curro del quardo. Inf., 240.

Curule, sust. sono le Sedie de' Magistrati. Par., 225. D A

DA. Da cantare; Da udir messa, eec., è Venire da fare le tali cose. Inf., 181.

DA. Dal qual (consiglio) in qua: Dal tempo del qual consiglio, in qua. Inf., 369.

Da; suo peculiar uso. Inf., 319.

Da, ha peculiar uso, in vece di per; come è male usato. Par., 432.

Da. Sinon Greco da Troja. Inf., 402.

Da, Titire, nobis., Inf., 98.

Da. Quel delle chiavi; cioè: Quel che ha in mano le chiavi. Purg., 173.

Cesari, Bellezze, vol. IV.

DA: particella, che dice cagione. Tristo da martiri. Ombroso da arbori. Purg., 94. Par., 233.

Dal ciel, è Cittadino del cielo. Purg., 75.

Dal concilio, in vece di del concilio. Inf., 319.

Da me non vegno; cioè, per merito mio. Inf., 123.

Damiano (Pier), S., sua patria e vita. Par., 293 e seg.

Danielo indovino a Nabucco il suo sogno. Par., 51.

Dante di sottilissimo ingegno, nel suo poema. Inf., 67 e seg. Dante, sommo poeta, ma poco studiato. Inf., 73.

Dante, perchè sia inteso da pochi. Inf., 403. Dante, oggi conosciuto e onorato. Inf., 243.

Danza delle, ecc., per Donne danzanti. Purg., 410.

Danze di due corone di stelle parallele, che girano d'accordo.

Par., 464 e seg.

Da Padova, detto di S. Antonio. Inf., 319.

Dare, per Toccare, Ferire. Purg., 321.

Dar biasmo e mala voce, è Incolpare, vituperare. Inf., 90. Dar di cozzo nelle fata. Inf., 116.

Dare gli occhi, e la mente: è Volgere, od Affisare. Purg., 420.

 Dar il punto. Parola degli indovini. Notar il punto favorevole. Inf., 283.
 Dar via ad alcuno: è Dargli modo, comodità di, ecc.

Inf., 352.
Darsi giù per, ecc., vale: Abbandonarsi, Lasciarsi andare.
Inf., 312.

Darsi, è Percuotersi. Purg., 433.

Da sè. Quello che il cielo in sè da sè riceve. Spiegato. Purg., 272.

Dattero. Riprender dattero per fico, proverbio; vale: Esser ben pagato d'una cosa. Inf., 453.

David, che luce per pupilla nell'Aquila. Par., 278.

Declivo arco: nel ciglio dell'Aquila celeste. Par., 281.

Decreta, per Deliberata, Disegnata. Par., 207.

Decreto, aggettivo. Sito decreto; cioè: Luogo appostato.

Par., 21.

Dedalo. Far uno Dedalo, è Insegnargli a volare. Inf., 392.

Deduce l'ardua sua materia. Spiegato. Par., 409.

Dedutta cera. Se fosse appunto la cera deditta, ecc. Terzina spiegata. Par., 180 e seg.

Dedutto, vale Conseguitato. Par., 281.

Defunta la vista; vale: Spenta, Accecata. Par., 344.
Defunto mondo; cioè: l'Inferno. Par., 250.

Degnare. Come degnasti di accedere al monte? ecc., è

spiegato. Purg., 393.

Degno. Secondo che è degno; vale; Secondo il merito.

Par., 421.

Degustant tigna domorum. Inf., 267.

Del (fu) mondo; vale: Cittadino del mondo. Par., 106.

Del, o Della, eec., in vece del Di. Purg., 145.

Del. Trasse del fondo; cioè: Ne portò seco parte del fondo. Purg., 421.

Delfica deità, ecc. Spiegata la terzina. Par., 13.

Delfini, che danno il segno della tempesta. Inf., 299.

Delfo: non vi si rendean più oracoli, verso la venuta di Cristo. Par., 253 e seg.

Delo, che si scotea per tremuoto. Purg., 265.

Demonj, che aveano serrato la porta di Dite a Virgilio; rimproverati dall'Angelo. Inf., 116.

Demonio, che entra in luogo di anima nel traditore, della Tolommea, sino alla sua morte. Inf. 454.

Demonio, nome di un Signore. Purg., 193.

Dente. Ed a chi mostra il dente; vale: A chi si mostra forte a resistere. Par., 225.

Denti; non Trarre la voce viva a' Denti; è detto di chi teme di parlare, e parla smozzicato. Purg., 425.

Denti, metafora. Con quanti denti questo amor li morde. Par., 347.

Denti . . . all' osso, come d'un can forti. Inf., 440.

Desiderj di Dante, accordati perfettamente col volere di
Dio. Par., 459.

Desiderio di più alto grado, non ha luogo ne' Beati. Par., 46 e seg.

Desso, non si usa altro che co'verbi Parere ed Essere. Inf., 377 e purg., 135.

Destra coscia, mostra, da dover leggere, detta coscia. Purg., 395.

Destra del ciel fu si congiunta, a Bellisario; cioè: Dio favorì questo capitano. Par., 75.

Detruso, V. L. Cacciato giù. Par., 419.

To I

DI, è adoperato co' Verbi, Ferire, Uccidere; e dice lo strumento della ferita, ecc. Inf., 192 e 256.

DI, note uso. Se ti piace di comperarle (le gemme), potrai pure dell'una riavere tutti i danari; cioè: col valor di una sola. Purg., 503.

DI, col verbo Consolare. Par., 280.

DI. Di suoi danari; vale: A sue spese. Par., 232.

DI. Di spezial grazia di Dio: è Per grazia, ecc. Par., 254.

Dl. Di far vendetta, vale; Che fosse fatta vendetta. Vedi il luogo. Par. 79.

Di. Tu m'hai di servo, tratto a libertate. Spiegato. Par., 428.

Di. Dissero di servare, ecc.; cioè: Promisero di, ecc. Par., 253.

Di. In sul di del seguente giorno; è Sul fare del, ecc. Par., 234.

Di. Il verno avrebbe un mese d'un sol dì, è spiegato. Par., 559 e seg.

Dia, nella luce più dia. Par., 188.

Dia. Farai dia Più la spera superna; cioè: Divinizzerai.
Par., 312. ...

Diana, è una certa acqua. Purg., 184.

D' assai è A gran pezza. Inf., 592.

Dibarbarsi; è Svellersi dalle barbe; detto di albero. Purg., 407.

Di butto: è; Di botto, di presente. Inf., 330.

Dicea ne' sospiri. Spiegato. Inf., 165.

Diceria di Virgilio e Dante, per assicurarlo del suo timore. Inf., 20 e seg.

Dicono e odono, e poi son giù volte. Verso imitativo. Inf., 57 e seg.

Di contro : è di fronte. Inf., 307.

Di costa a lei : cioè : Allato. Purg., 422.

Didone da Enca abbandonaia, lo rimprovera. Purg., 402.

Difende (si) sua parvenza; vale: Si mantiene visibile. Vedi il luogo. Par., 189 e seg.

Difendersi dalla calca. Purg., 82.

Difendersi dalla luce, è Sostenerla, Reggersi a quella. Par., 412.

Difesa di Dio ; per Vendetta. Par., 363.

Difetti: si perdonano a tutti, fuor ch'a' prosuntuosi. Purg., 286 e seg.

Differenza della gloria delle anime. Par., 52.

Diffuso era per gli occhi e per le gene : detto di persona, non di cose. Par., 425.

Dificio Santo: è il Carro mistico. Purg., 422. Dificio, è Trabiccolo. Inf., 457.

Di (il) fuori, a modo di sostantivo. Purg., 354.

Digesta; vital nutrimento Lascerà poi, quando sarà dige-

sta. Metafora. Par., 284. Digesta; per Trita, Minuzzata; figuratamente, Par., 338.

Digesto a divozione: è Spiegato. Par., 138 e seg. Digiuno di vedere, ecc.; vale: Non aver mai visto. Inf., 376. Digiuno. Io son d'essere contento più digiuno, Che, ecc.

Purg., 200.

Digiuno. Solvere il digiuno. Metaforicamente. Par., 206 e seg.

Digiuno vecchio. Par., 161.

Digradare: neutro pass., è Smontare. Inf., 80. Digradarsi; è, Scemare a gradi. Purg., 291.

Digressi. V. L., è Usciti di via. Par., 399.

Dilaccarsi è, Aprirsi, Spararsi. Inf., 373.

Di là da noi. spiegato. Par., 399.

Diletti spirituali piacciono più degli altri. Purg., 121 e seg. Diletti semplici, piacciono più che i lavorati. Inf., 140.

Diletti troppo forti e gagliardi, passano in fastidio. Inf., 140.

Diletti spirituali, non danno mai noja o stanchezza. Par.,9 e seg. Diletti spirituali, piacciono sempre: il contrario di que' del corpo. Par., 104 e seg.

Diletto: fine della poesia. Inf., 432.

54 DIR

Diletto del vero, onde nasca. Inf., 133.

Diletto, che l'uomo cerca naturalmente, dec esser mite e moderato: se no, lo stanca. Inf., 140.

Diletto o dolore, se è forte, occupa tutto l' nomo, che non s'accorge del passar del tempo. Purg., 87.

Diletto, che prova l'uomo nel ben operare, è segno dell'abito perfetto. Purg., 472 e Par., 249.

Dilibrarsi; è Uscire di bilancia. Par., 388.

Diligite justitiam, ecc. Parole formate di stelle. Par., 252.

Dimando: per, La cosa dimandata. Purg., 58.

Dimenticanza di Dante, per aver beuto di Lete. Purg., 436. Essa lo prova reo. Ivi.

Dimenticare (far); espresso così, Che Lete nol può torre, ne far higio. Purg., 543.

Dimettere, per Concedere. Inf., 383.

Dimettere, per Rimettere. Par., 91 e 93.

Dimesso, per Condonato, concesso. Inf., 382 e seg.

Dimora di Dante al rispondere a Cavalcante, quello che produsse. Inf., 125.

Dinanzi alla pietà; cioè Alla vista della pietà. Inf., 74 eseg. D' in su la croce. Par., 540.

Dio sia con voi. Saluto, come Fatevi con Dio. Purg., 220-Dio lodiamo; è come dire, il Te Deum, ecc. Par., 327.

Dionigi Areopagita. Par., 143.

Dionigio (forse l'Areopogita) parla de' Cori degli Angeli, ammaestrato da S. Paolo. Par., 387 e seg.

Di piano; è Senza contrasto. Inf., 304.

Dipinge Dante, non pur col pennello, ma anche col manico-Inf., 200,

Dipingersi; usato nella maraviglia. Purg., 52 e seg. Di qua da, ecc., riferito a tempo, non a luogo. Inf., 34 e seg.

Di qua da, ecc., per Prima del tal tempo. Inf., 76.

Dire, appropriato all'occlio, Inf., 92.

Dire ad uno: detto di uno scritto, che nomina un tale. Purg.. 294.

Dire il vero: detto di cosa inanimata. Par., 375.

Diredata famiglia; cioè Priva della virtù de' maggiori. Purg., 191. Diretani piedi; Que' di dietro. Inf., 557.

Di retri, sustantivo: lat., posteriora nostra. Purg., 254. Di rimbalzo. Inf., 591.

Dirimendo del fior tutte le chiome: spiegato. Par. 453. Di rintoppo; è, In contrario. Inf., 319.

Dritto, avverbio; per Appunto. Inf., 381.

Diritto, per Vero. Purg., 94.

Disagiata: per Ammalazzata. Par., 253.

Disagiato della persona: cioè Ammalazzato. Par., 269.

Disagio di lume; cioè , Difetto di luce. Inf., 468. Disbramar la sete : è Appagarla. Purg., 414.

Discendemmo il ponte. Inf., 471.

Discettare. V. L. è Dividere. Par., 411.

Dischiavarsi; per Liberarsi. Par., 25, detto di dardo scoccato. Dischiaso; detto di Dante, che fuor d'una scalca cavata nel monte, riusci nel girone di sopra. Purg., 251.

Disciolto braccio; cioè Libero al percuotere. Inf., 405.

Disdirsi, usato per Negare: all' uso latino. Purg., 55 e seg. Fallo della Crusca qui.

Diserto d'ogni virtù. Purg., 212 e seg. Disfarsi delle schiatte: è Finire. Par., 222.

Disfatto, per Rovinato. Inf., 103.

Disfavillare, detto della gloria delle scienze. Purg., 202.

Disfrancare, è Spogliare di libertà. Par., 91. Disgrava ogni torto: vale, Ristora ogni ingiuria. Par., 245 e sez.

Disiderarsi. V. L. e Mancare. Par., 419.

Disio, per Cosa desiderata; in verso ed in prosa. Purg., 347.

Disio. Che non si lascia vineere a disio: spiezato. Par., 266.

Disio: è da intendere, della beatitudine; non dell'esser Dante chiarito d'un suo dubbio. Par.. 378 e seg.

Dislagarsi, detto di monte alto che va verso il cielo. Purg., 42 e seg:

Dismagliare, figurato: per Lacerare. Inf., 389. Disonestà delle Fiorentine. Pur., 307.

Disonesta vita, val Peccatrice. Par., 555.

Disonnare. Si disonna: usato per È scosso il sonno, Par., 348,

Disopra (il), a foggia di nome. Par., 421

Disordine della volontà, è la pena del medesimo. Inf., 462. Dispaja le membra; cioè Allarga, distende. Inferno., 469. Dispajare, è Romper l'andar a due a due. Purg., 522. Dispensa de' voti, come può darsi dalla Chiesa? Par., 62 eseg. Dispensare. Fia testimoni al ver che la dispensa; spic-

Dispense: per La cosa dispensata, Purg., 353.

Disperdere, per Consumare, Sciupare. Inf., 398.

Disporre ad una cosa. A così lunga scala ti dispose; cioè, ti abilitò. Par., 352.

Dissonanze nella musica, giovano a torre l'uniformità. Inf., 298.

Distanza piccola; ad un amante acceso, che vorria trapassarla e non può, s'ingrandisce. Purg., 564.

Distilla (mi). Nel cor lo dolce, del sogno. Par., 448.

Distillare: Il dolor distilla giù per le yuance. Inf., 317. Distretta, per Bisogno. Purg., 63.

Distretti. Per cupidigia di costa distretti: spiegato. Purg.,88-Distrutto, è Incenerito. Inf., 530.

Disunarsi, è Uscire dell' uno. Par., 179.

Disusare, è Toglier l'usanza. Purg., 137.

Disviare, neutro : per Uscir di via. Purg., 213.

Disviticchiare con gli occhi, è Esaminare con lo sguardo una cosa confusa, e compartirne le parti. Purg., 147.

Dite. V. Lucifero.

gato. Par., 168.

Diti: metafora delle dita, a aggroppare un nodo. Par., 379. Ditò. Tu non avresti, in tanto, tratto e messo Nel fuoco il dito, in quanto, ecc. Par., 301.

Divenire ad un luogo. Purg., 49, usato metaforicamente. Ivi.

Diverire, per Passare via via, fino ad un termine. Par., 479. Diversa: dal lat. Divertere, Svoltare, Inf., 91. Diversità di meriti e di premj in cielo, fa armonia che piace

a' Beati. Par., 83.

Diverso d'ogni costume; vale, Alieno da ogni bontà, Scostumato. Inf., 433. Divieto. Là v'è mestier di consorto divieto: è spiegato.

Purg., 191.

Divinare; è Rompere il vimine, Disunire. Par., 393. Divino; per Perfetto, Attuoso: spiegato. Par., 378. Divo canto, cioè, Mirabile. Par., 520.

Divoto; in qual senso detto da Dante. Purg., 376 e seg.

Doccia d'acqua, che volge un mulino. Inf., 313.

Docciare, per Iscorrere: detto di fluido. Par., 66. Dolce, aggiunto del colore. Purg., 7.

Dolorare: per Mostrar dolore col suono. Inf., 370.

Dolori grandi, fanno che il tempo passa, senza noi accorgercene. Purg., 57.

Dolori lontani, non dobbiamo avvicinarceli, immaginandoli presenti. Par., 105 e seg.

Dolorosa, per Infelice. Inf., 395.

Doloroso, ha vario senso. Inf., 32.

Domenico (S.), collega di San Francesco. Par., 159.

Donna onesta, teme udendo l'altrui fallo . Par., 362.

Donna, per Suora, Monaca. Par., 45. Donna della torma; è la Cavalla. Inf., 396.

Donne Fiorentine antiche: loro begli studi. Inf., 457.

Donne Fiorentine disoneste. Purg., 307.

Donne. Ch'avran di consolar l'anime donne: spiegato. Purg., 243.

Donneare con la mente: usato per dire Il favore della grazia di Dio all'uomo. Purg., 328.

Donnearc. La mente innamorata, che donnea Con la mia Donna. Par., 365.

Donnescamente; è Gentilmente. Purg., 431.

Dopo: Dopo partito il sole; Dopo viziata la natura, ecc., proprietà di lingua. Purg., 96.

Doppio, e contrario valore di alcune voci. Purg. 65.

Doratea (S.), manda le mele e le rose del cielo a Teofilo-Purg., 331 e seg.

Dormire. Trafugo lui dormendo; cioè dormientem. Shaglio di uno scrittore, circa questa proprietà di lingua-Purg., 129.

Dormir al fuoco: vale Essere disattento, o simile. Par., 357.
Dossi della man. Co' dossi delle man facendo insegnaAtto delle mani, che conforta altrui dell'andare avanti i
diverso da quello di chi chiama a sè. Purg., 52 e seg.

58

Dosso: a quel che tu dimandi Terra'l viso, come tieni il dosso: è spiegato. Par., 110.

Dota di grazia, data da Dio a' bambini diversamente.

Par., 437.

Dotare. U' si dotar di mutua salute ; la Fede e S. Dominico: spiegato. Par., 170.

Dote fatta alle fanciulle da S. Niccolò, per salvare lor pudicizia. Purg., 258.

Doti smisurate; guasto delle famiglie. Par., 211.

Dotta (v. a.) per Paura., Inf., 416.

Dottore: così Dante nomina Virgilio. Inf., 69.

Dottrina, non è la natural materia della poesia; ma la pittura. Par., 10.

Dove : vale In qual disposizion d' animo. Par., 316.

Dovere. Per veder in Beatrice il mio dovere ; cioè , quello che io dovessi fare. Par., 318.

Drago dipinto. Inf., 256.

Drago, che esce di terra, e ficca la coda nel carro. Eretici ajutati dall'armi. Purg., 421.

Dritto. Rifarsi dritto: si dice di chi, da andar curvo, si ridirizza. Purz., 163.

Dritto di salita avea manco : detto di una ripa di monte : spiegato. Purg., 139. Drizzarsi; che fa Cavalcante inginocchiato: è spiegato.

Inf., 125. Drudo, per Campione. Par., 169.

DU.

Dubbj, altrettanto cari, che il loro scioglimento. Inf., 169, Dubbio: come nasca a piè del vero. Par., 58.

Due in uno, e uno in due. Inf., 357.

Due e tre, parlando di colpi, o simile; tace il sostantivo, volte, o botte. Purg., 406 e seg.

Due voglie opposte ed eguali, non lasciano determinar l' uomo a nessuna. Par., 51.

Dura intenzione: è la Rigida regola. Par., 154.

Durar di fama più o meno, dopo morte, non rileva. Purg., 158 e seg.

Duro, per Doloroso, Pauroso, non Malagevole. Inf., 31. Duro, detto del braccio, che scaglia un pugno. Inf., 405.

E: uso peculiare di questa lettera. Inf., 535 e 537.

E: bell' uso, per E nondimeno, E st. Inf., 561.

E: per A condizione che, ecc. Inf., 567.

E: usato, in forza di, Quando, laddove. Par., 222.

Eavtontimorumenos, è il Giusto, che sè rimorde d'ogni piccola colpa. Purg., 41.

Ebbe in dispetto: come fu inteso questo Ebbe, da un Cavalcante. Inf., 124.

Ebbre parole: parole da ubriaco. Inf., 366.

E C Eccellenza possibile, data da Dante alle cose semplici e mi-

nute, ed alle grandi. Inf., 367. Eccellenza viziosa, è l' Ambizione. Purg., 156.

Eccelso. Sust., vale Altezza. Par., 400. Eccesso: in infinito eccesso: cioè Infinitamente più là: ov-

vero, Più largamente sente senza termine, Par., 262. Eclissar nell' oblio : Par., 139.

Eclissi alla morte di Cristo , paragonata all'impallidir di

Beatrice, Inf., 159. Eclissi, cu i alcuno affisandosi per vedere nel sole, abbarba-

glia. Par., 341. Eclissi, che fu alla morte di Cristo. Par., 562.

Eclissi avvenuta alla morte di Cristo. Par., 597 e seg.

Eco, o il Ripctere delle voci, circoscritto. Par., 161.

E D

Ed ei s'ergea col petto e con la fronte: spiegato. Inf., 120. Edifizio: per Tranello, Ingegno, Trovato. Purg., 570.

Effige nostra; che Dante vide dipinta ne' Giri di luce, che mostravano le Persone divine. Essa è l'umana natura , assunta dalla Seconda. Par., 266.

EL

EL, nome primo di Dio: poi ELF. Par., 354. Eleganza, quanto importi. Inf., 98.

Eleggere delle parole, vuol tempo, e studio: e però; Scrivo lungo, perchè non ho tempo, disse un cotale. Inf., 52.

Elementi: il cui soggetto è la terra. Par., 394.

Elena, descritta da Omero con le forme medesime che fu Giuditta. Purg., 77.

Eletti, noti solo a Dio. Par., 286.

Elia, che sale al cielo in carro di fuoco. Inf., 350.

Elice, è Calisto la Ninfa: l'Orsa maggiore. Par., 422 e seg. Eliodoro. Purg., 264.

Eliòs: è Sole: e qui Dio. Par., 193.

Eliseo, che vede Elia salire in alto nel carro del fuoco. Inf., 350.

Elisco, fu fratello di Cacciaguida. Par., 214.

Elitropia: pietra che rende l'uomo invisibile. Inf., 329.

Ella ov'è? detto exabrupto da Dante, essendogli sparita Beatrice. Purg., 425.

Ellera abbarbicata. Inf., 337.

Ellissi, che porta la lingua per natural proprietà. Inf., 558. Ellissi belle di dire. Purg., 91.

Eloquenza di Dante, nel fatto di Capaneo. Inf., 202.

Eloquenza di Dante, contro i Papi. Inf., 274.

-Eloquenza velenosa d'una donna, contro il genero. Inf., 380.

Eloquenza poetica di Dante, in dipingere. Inf., 385.

Eloquenza propria, sì degli oratori, e sì de poeti. Purg. 401.

Elsa. Acqua d'Elsa: spiegato. Purg., 428.

Elsa. Avea Galigajo Dorata in casa sua già l'elsa e 'l pome. Par., 225.

## E M

Ema : è fiume tra Firenze e Castel-buono. Par., 227.

Emisferi dell'Inferno e del Purgatorio, notati per proprie circostanze. Purg., 63 e seg.

Emmaus. Cristo, che apparisce a' due, che andavano ad Emmaus. Purg., 268.

## ΕN

Endyadis: figura di parlare, facendo di uno due. Par., 191. Endyadys: figura di parlare. Par., 212 e 361.

Enea fondando Roma, apparecchia la sede a' Pontefici. Inf., 18. Eneida: descritta per parti. Inf., 4. Eneida, di Virgilio, una. Inf., 4 e seg.

Eneida rendette poeta, e glorioso Stazio. Purg., 276 e seg. Enfiata labbia di Pluto., Inf., 81.

Entomata: spiegato. Purg., 148.

Entrar le braccia per le ascelle. Inf., 342.

Entrar innanzi; è Passare avanti. Purg., 315 e seg.

Entrassi, per Fossi entrato: cangiamento usato. Purg., 361.

Epa croja, è il ventre duro e teso. Inf., 405.

Epicuro, ponendo il caso dovette dire; che gli occhi non erano fatti per vedere. Par., 110.

Epilessia descritta. Inf., 334.

Episodj, parte della bellezza de' poemi. Par., 236.

Epulone del Vangelo; simile al Maestro Adamo. Inf., 299.

ΕQ Equatore, descritto. Purg., 62.

Equatore, che taglia lo Zodiaco. Par., 126.

Equivocando. Par., 396.

Ercole, che ammazza Caco al nono colpo. Nota bel dire. Inf., 160.

Ercole che ammazza Caco: suo furore dipinto. Inf., 335. Ercole, che ebbe la grande stretta da Anteo. Vedi Inf., 417. Eredità di virtù, spesso fallisce ne' discendenti: è da chie-

dere a Dio. Purg., 104. Eresiarchi ed eretici, crociati in avelli di fuoco. Inf., 419.

Eretici, che turbano la Chiesa. Purg., 421.

Eretici aiutati dalle armi, figurati dal Drago. Purg., 422. Erisiton, distrutto per fame. Purg., 299.

Eriton cruda. Inf., 110.

Erostrato brugiò il tempio di Diana per esser nominato. Inf., 34.

Errori non falsi, che Dante svegliato conobbe. Si spiega. Purg., 207.

Ertezza di luogo ripido, descritta. Purg., 63.

Ertezza di salita, dipinta. Purg., 59. E S

Esaminare di una cosa. Purg., 49 e seg.

Esaù, e Giacobbe. V. Gemelli.

Esau, e Giacobbe. v. Gemein. Ese (est). Par., 328 e seg.

Esempi di persone grandi, hanno più fede. Par., 247 e seg. Esemplo, per Copia. Esemplare, per Originale. Par.,

578 e seg.
Esiglio di Dante, dovea essergli predetto da Beatrice, e fu da Cacciaguida; come ciò? Par., 238.

Esiglio ci priva di ogni cosa più cara. Par., 239.

Esordire (V. L.), che non ha distinzion di tempo venendo all'atto. Par., 393.

Essere: nome generalissimo. Per lo gran mar dell'essere Par., 19.

Essere, s'accorda nel suo singolare col plurale. Inf., 384. Essere da uno ad un altro: è Essere differenza. Inf., 273. Essere con uno; vale Accordarsi con uno, Essere del medesimo sentimento. Purg. 382.

Esser d'un pezzo ; per Esser leale. Inf., 93.

Esser più, per Essere più compiuto. Inf., 79.

Esser bene della grazia di uno. Par., 253.

rale. Purg., 218.

Esser a volger. o simile; vale Mancarpoco a, ecc. Purg., 13.

Esso: ora vale lui ed egli; ed ora, il medesimo. Purg., 317. Esso. Sovr'esso i figli; è Sopra i figli. Par., 266. Est et frigida multa comes formidinis aura, ecc. di Lucrezio. Inf., 188.

ET

Età antica rampogna la nuova. Purg., 218.

Età seconda, è Vita immortale. Purg., 397.

Eterne cose, sono le Incorruttibili, cioè gli Angeli. Inf., 31. Eterno. sustantivo. Purg., 75.

Ettore, che abbracciando il suo bambolo, lo spaventa per la sua armatura. Inf., 437.

. Е

Eva, rimproverata del suo peccato. Purg., 375.

Eva ; posta sotto a' piè di Maria V. Par., 432.

Evangelio, si crede scritto divino, sopra l'autorità della Chiesa. Par., 525.

Evidenza propria di Dante. Inf., 437.

Eucaristia, non è da concedere a tutti sempre. Par., 257 eseg.
Eunoè : fiumicello, che fa all'uom ricordare le sue buone opere. Purg., 431.

Eunoè: fiume, che rinfresca la memoria del ben fatto. Purg., 569, ma non adopera, se non dopo aver beuto di Lete. Ivi-

Euridice, che torna dall' Inferno con Orfeo. Inf., 144. Ezchia re, nel ciglio dell'Aquila celeste. Par. 280.

FA

Fa, fa che le ginocchia cali, ecc., luogo spiegato. Purg., 27 e seg.

Fabrizio, virtuoso e povero. Purg., 288.

Faccia di menzogna; cioè Apparenza, Vista. Inf., 255. Faccia, in luogo di Persona: e perchè. Purg. 310 e seg.

Faccia, che a Cristo più s'assomiglia : è Maria. Par., 440. Face meridiana. Par., 443.

Facella, Formuta in cerchio a guisa di corona: l'Arcangelo Gabriele. Par., 311.

Facnza: suo stato al tempo di Dante. Inf., 568 e seg.

Falcare il passo: spiegato. Purg., 237.

Falcon ch' è stato assai sull'ali, ecc. Inf., 250.

Falcone: suoi atti, essendo chiamato al pasto. Purg., 247. Falcone ch' esce di cappello, ecc. Par., 261.

Falde dilatate di fuoco pioventi. Inf., 200.

Falsar alcuna cosa nel parerc: cioè Formar nel sembiante falsa immagine di cosa. Purg., 577.

Falsatori, e loro pena. Inf., 586.

Falsificar sè in altrui forma, è Falsificar uno in sè. Inf., 597. Falso, pér Ingannatore: Falsa, per Calunniatrice. Inf., 402. Falso veder, è Travedere. Inf., 22.

Fama o (uman romore) è un fiato di vento. Vedi Durare-Purg., 158,

Fame della giustizia, contro la fame dell'oro. Purg., 285. Fame dell'oro. Per che non reggi tu, o sacra fame Del-

l'oro, l'appetito de' mortali? spiegato. Purg., 286. Fame. Che lungamente m'ha tenuto in fame. Par., 261.

Fanciulle, maliziate anzi tempo. Par., 211.

Fanciullo, che, colto in fallo, per vergogna sta confuso. Purg., 407. Fante, val Parlante; e ciò per Ragionevole. Purg., 396. Fantolini, a cui è mostrato un pomo in alto; e pregano, e non possono averlo. Purg., 316.

Fantolin, che 'n ver la mamma Tende le braccia. Par., 315. Fare. Aver a fare, è Aver un suo podere. Par., 387.

Fare. Ma gulla mi facea; vale Non m'importava. Par., 427. Fare. Del fare e del chieder . . . Fia prima quel che fra gli altri è più l'urdo. Par., 240.

Fare. Non fare, Non fare: è No, no. Purg., 281.

Farc. A fare, a far sia: cioè Ognun faccia suoi fatti. Par., 234.

Fare, per Farsi. Io vidi far più bella. Par., 96 e seg. Far dono. Di levar gli occhi suoi mi fece dono. Purg., 364. Far finestra al dolore, per Aprire un varco a' lamenti. inf., 195.

Far grembo, detto di monte, che si curva in entro, ed avvalla. Purg., 97.

Far la barba dietro alle mascelle, Con uno strale. Inf., 180. Far petto delle spalle; di uomo travolto. Inf., 150.

Far un poco di mare; è l'Incresparsi dell'onde. Purg., 20. Far vista; per Far dimostrazione, pompa. Purg., 355.

Farfalla angelica, cioè l'Anima. Purg., 148. Farina: vario uso. Par., 298.

Farinata degli Uberti, con Dante. Inf., 120. Sua superbia dipinta. Inf., 121 e seg.

Farisci. Lo Principe de' nuovi Farisci: il Papa, e la sua corte. Inf., 366.

Farsi da un lato, è Cominciar da una parte. Par., 557. Fasciare. Se s'armasse del monte che la fascia (la cigne).

Par., 209.

Fascino, che danno i piaceri del senso, figurato in una Maga.

Purg., 243.

Fascio. Poi fece sì, ch'un fascio era egli, ed io. Inf., 419. Fatene saggi: è il lat., certiores facite. Purg., 71.

Fatica. Non ti sia fatica; per Non ti gravi. Inf., 397.

Fatica di uno; che, carico di un petrone, si torce per guardar Dante. Purg., 186.

Fatica piccola, che dee far il lettore, per ricogliere qua e là qualche senso di Dante, gli è cara. Purg., 226.

65

Fatica del mare: è Travaglio della tempesta. Par., 255. Fattizi corpi; hanno qualità occulte. Purg., 46 e seg.

Fausto: val Felice, Prosperoso. Par., 193. Favella impressa in atto: cioè Scolpita in marmo, come

se parlasse. Purg., 141. Favella umana, segnata in cielo da lettere, formate di stelle,

o Santi, Par., 251. Favilla, non Favella ha luogo in un passo di Dante. Purg.,

Favilla, si vede distinta dalla fiumana, nella qual guizza. Par., 97.

Faville innumerabili. Par., 382.

Faville, che si levano dai ciocchi arsi, battuti. Par., 253.

Faville vive, che escono dalla fiumana, di luce in cielo: sone Angeli. Par., 412.

Favole; perchè da Dante mescolate col vero. Purg., 466. Favoleggiava con la sua famiglia De' Trojani, ecc. Par., 213.

Fede, è da professare pubblicamente. Purg., 289. Fede, ha suo soggetto nelle cose, che non pajono vere.

Par., 54 e seg. Fede in Cristo, necessaria a salute. Par., 265 e 267 e seg.

Fede, professata da Dante dinanzi a S. Pietro. Par., 522 e seg. Sua definizione. Ivi, 323. Federigo Imp., mettea vesti di piombo addosso a' condan-

nati. Inf., 314. Fedire colpi. Inf., 313.

Feggia lo viso: spiegato. Inf., 260.

Felice fuoco: cioè Anima beata. Inf., 314.

Felici, per Gloriosi. Par., 442.

Felicità falsa, inganna quando ella si cuopre : scoperta , si mostra falsa. Purg., 245.

Femmina, ha un amor debole, se non è ajutato dal diletto. Purg., 116.

Femmina balba, guercia e zoppa, apparita a Dante. Purg., 241. Diventa bella e ben parlante, per guardarla che Dante fece. Ivi.

Cesari, Bellezze, vol. IV.

Fenice, descritta. Inf., 330.

Feo. Com'ei si feo: luogo spiegato. Par. 318.

Ferir torneamenti. Inf., 298.

Ferire, per Mirare, Drizzar la mira: figuratamente. Purg., 215 e seg.

Fermar fede; è Credere fortemente. Par., 245. Feroce, per Duramente deliberato, e fermo. Par., 450.

Feroce, per Duramente activerato, e fermo. Par., 150 Feroce e rigido; detto del pruno spinoso. Par., 185.

Ferraresi, trucidati per frode di un loro Vescovo. Par., 117.

Ferrato, per Armato di punta: detto di strale. Inf., 385. Ferrore acuto: dal lat. Acuere studia: Purg., 238.

Ferza. E letizia era ferza del paleo: è spiegato. Par., 248. Feste: per Forme di creature festanti. Par., 414.

Festuca che in vetro traspare. Inf., 457.

Fetonte, che cade dall'alto. Inf., 245.

Fetonte abbandonò gli freni: perchè Dante toccò questo solo punto in quella caduta ? Inf., 248.

FI

Fiala. Lat., phiala : metafora. Par., 141.

Fialte, gigante, che fece guerra a Giove: Le braccia ch' ei menò giammai non muove. Inf., 415. Si scuote, come una torre per tremuoto. Ivi. Inf., 416.

Fiamma, che parla con la punta ad uso di lingua. Inf., 353. Fiamma, che non abbrucia. Purg., 349.

Fiamma, che non abbrucia. Purg., 349.
Fiamme, cadute nell'India sopra la gente d'Alessandro.
Inf., 201.

Fiamme. Anzi che fusser sempiterne fiamme: cioè, In gloria eternu. Par., 191.

Fiammeggiar dal cielo, abbaglia i mortali. Inf., 51.

Fiammeygiare ad alcuno. Par., 59 e seg.

Fiata. Una ed altra fiata; cioè, Più fiate. Inf., 394. Fiato di vento, è la Fama. Vedi Durare. Purg.. 188.

Ficcar gli occhi per le fronde. Purg., 297.

Ficcar lo viso per la luce eterna. Par., 450.

Fiche, da un ladro fatte a Dio. Inf., 332.

Fiedere; per Ferire, Sboccare; detto di via. Inf., 130. Fiedere, detto figuratamente della nebbia. Purg., 366.

Fieramente dicea; cioè, Con atti di volto e di occhio, e con

parole forte e sdegnoso. Purg., 244.

Figliuol di grazia. Par., 430.

Figliuole; che nascendo, fanno tremar il padre, per la moda. Par.. 211 e scg.

Figo. Riprender dattero per figo: proverbio che vale, Essere ben pugato. Inf., 455.

Figura: è Cosa non ben raffigurata. Inf., 235.

Figura orribile di Lucifero. Inf., 458.

Figurato; vale Istoriato, Intagliato a figure. Purg., 165.

Figure, che il poeta dee adoperare. Inf., 141 e seg.

Figure usate da Dante, non sono cosa da tutti. Inf., 374, Fil di ferro, che cuce gli occhi alle anime degli invidiosi.

nel Purgatorio. Purg., 478. Pena adeguata. Ivi, 479. Filare, per Ordinare. Purg., 92.

ruare, per Oramare. Parg., 52

Filare delle Parche descritto da Catullo. Par., 214.

Filippo Argenti. Inf., 96 e seg.

Filippo il Bello, re di Francia , trafitto da Ugo Ciapetta. Purg., 259 e seg.

Filo. Che mise Roma teco nel buon filo. Par., 323.

Filosofi gentili, che vollero saper troppo. Purg., 48 e seg.

Filosofi gentili giustamente condannati. Purg., 49. Filugello. Quasi animal di sua seta fasciato. Par., 108.

Fin or, per Fin da ora. Inf., 367.

Finchè 'l piacere eterno, ecc. Versi spiegati. Par., 246 e seg. Fine di tutte le cose, è Dio. Par., 49.

Finii nel nome di Maria : cioè Morii invocando Maria. Purg., 74.

Finiti. O ben finiti; lat., Bene functi. Purg., 50.

Fiocear in giù, di neve; ed anche in su, di vapor trionfanti. Par., 364 e seg.

Fioco lume. Inf., 38.

Fioco, per Debole, detto di tuono. Inf., 409 e seg.

Fior del verde, è spiegato. Purg., 56.

Fior. Il nome del bet fior che sempre invoco: di Maria. Par., 311.

Fiordaliso, è il Giglio: per la Francia. Purg., 261 e seg. Fiorc. Produce e spande il maladetto fiore: metafora; per, Batte e semina i fiorini dell'oro. Par., 124.

Fiorentini antichi, dipinti e lodati da Cacciaguida. Par-, 209 e seg.

Fiorentini, mal fecero a non richiamar Dante, Par., 530.

Fiorenza, trafitta con agra ironia. Purg., 91.

Fiorenza, abitata da lupi, Purg., 117.

Fiorenza. E di Fiorenza, in popol giusto e sano. Sferzata a Firenze. Par., 423.

Fioretti chinati e chiusi, che al sol si rialzano. Inf., 23 e seg. Descrizione d'un tulipano e d'altri fiori fatta dal P. Bartoli. Ivi e seg.

Fiori, ond'era pinta tutta la sua via. Inf., 25 e seg.

Fiorian Firenze: cioè nobilitavano. Par., 225.

Fiorini d'oro Fiorentino, circoscritti da Dante. Par., 258. Fischio: a questo segno si posano i remi pria nell'acqua ripercossi. Par., 343.

Fiume: Che scende chiaro giù, di pietra in pietra, ecc. Par., 276.

Fixit leges pretio, atque refixit: detto di Flegia. Inf., 451.

Flailli, non Favilli. Par., 275.

Flegia: che fixit leges pretio, atque refixit. Inf., 151.

Flette la cima. V. L., perchè usato questo verbo? Par., 349. Focara, è un monte presso la Cattolica, donde traggono

venti pericolosi. Inf., 576.

Foce, per Varco, Passo. Inf., 519.

Foci: per Punti dell'orizzonte, a' quali il sol nasce. Par., 13. Foco. Colorata come foco. Purg., 424.

Foco vivo : è la Fiamma. Par., 21 e seg.

Foco, che discorre in ciel sereno; E pare stella, che tramuti loco: Par., 204. Ma a due segni, uom s'accorge. non esser così. Ivi.

Foco veloce; è il Lampo. Par., 247.

Foga ardita del montar; è Lo sforzo dell' andar sù per Perta. Purg., 171.

Foga. Per la lunga foga Lo sol talvolta, ecc. Versi spiegati. Par., 163 e seg.

Foglie, che cadono l' uno appo l' altra. Inf., 42. Dante supera Virgilio in questa pittura. Ivi e seg.

Foglie, che piegano all'occaso, spirando il vento da mattina. Inf., 149.

Foglio. A foglio a foglio: velenosa metafora. Vedi. Par., 474. Foglie lievi, che aveano scritta la sentenza di Sibilla. Par., 449. Fogliette pur mo nate. Purg., 412.

Folco; che era nominato Folchetto. Par., 121.

Folgore, imitato nel suono de' versi. Purg., 194. Folgore di cielo, descritta. Purg., 420.

Folgoreggiando; è Cadendo come folgore. Purg., 166.

Fondamento, che natura pone; è la indole, o attitudine di ciascuno. Par., 112.

Fondere il duolo per gli occhi. Purg., 257.

Fondere. Si che par fuoco fonder la candela. Purg., 594. Fondo dell'universo, luogo de' traditori. Inf., 550.

Fondo. Ogni aspetto Creato è vinto pria che vada al fondo:

cioè Non può arrivare al fondo. Par., 148.

Fondo del mare; si vede dalla proda, non in pelago, o

rondo del mare; si vede dalla proda, non in pelago, o nell'alto. Par., 264. Fondo. Toccar lo fondo Della mia grazia e del mio pa-

radiso; cioè Godere tutto intero, ecc. Par., 205.
Fontana, che si parte in due rivi. Purg., 430.

Fontana di acqua, che sale a vita eterna. Purg., 432.

Fora: per Saria stato. Par., 221.

Fora (le) cioè Le ferite. Purg., 276.

Forare l'aer grossa e scura coll' occhio. Inf., 411.

Forbire la bocca a' capelli; atto del Conte Ugolino sopra la testa del Ruggeri, Inf., 456.

Forcatella di spine. Purg., 58.

Force. Il tempio va d'intorno con le force: tagliando. Par., 216.

Forli: suo stato, al tempo di Dante. Inf., 363.

Forma d'ossa e di polpe: è Persona d'uom vivo. Inf., 565-Forma, spesso fallisce all'intenzione dell'artefice. Par., 21.

Forma pura, Materia pura, e Materia unita a forma. Par., 392. Formale; a modo di sust., Par., 47.

Formati del suo ordine: cioc, Che ricevon la forma dall'ordinamento di Dio. Par., 48.

Formativa virtu, che raggia intorno all'anima separata dal corpo. Purg., 329.

Forme . . . pronte a cambiar lor materie: come sia da intendere. Inf., 341. Formiche, da Omero paragonate ad esercito. Par., 289. Formiche, che in loro schiere s'affrontano, o s'ammusano. Purg., 340.

Fornito; vale Uomo provveduto, apparecchiato. Inf., 377 e seg. Il fornito Sempre con danno l'attender sofferse.

Foro d'un sasso, di là dal centro, pel quale usci Dante.
Inf., 466.

Foro. L'uno e l'altro foro; son Le due ragioni, canonica e civile. Par., 142.

Foro divino, è la Corte di Roma. Par., 419.

Forese, riconosciuto da Dante fra' golosi, che si purgano. Purg., 302 e seg.

Forte fuit juxta tumulus, ecc., di Virgilio. Inf., 185. Forte, sust., per Pericolo. Inf., 243.

Fracastoro, gran lume di Verona. Inf., 41.

Fiammeggiarsi, è Gittar luce una cosa ad altra; e Risplendere d'accordo. Par., 147.

Francesca d'Arimini, lodata da tutti. Inf., 58.

Francesca d'Arimini, parla a Dante; e comincia col numero de' più. Inf., 63.

Francesca d'Arimini. Inf., 68, 69 e seg.

Francese lingua accarezzata da' suoi. Lingua Italiana tanto migliore; e noi la curiam poco. Inf., 319 e seg. È imparata la Francese da molti, perchè più facile. Ivi, 320.

Franco Bolognese. Purg., 156.

Frange: cioè Si frange. Purg., 404.

Frange sua rattezza: vale, Allenta la ripidezza della costa: parla di un monte. Par., 149.

Frangere duro giudizio: è spiegato. Inf., 29.

Frangersi, per Affievolirsi, Ammollirsi. Inf., 583.

Frasca, per Pianta. Purg., 416.

Frati minor vanno per via. Inf., 310.

Fredda, sus. per Infreddatura. Par., 316.

Freddo animale: non lo Scorpione celeste, ma dec essere i pesci. Purg., 124.

Freddo dell'ora della mattina. Purg., 241.

Fregar i piedi per l'inferno. Inf., 227.

Fregiar la memoria. Inf., 97.

Fremitus, si dice: non Tremitus. Purg., 440.

Freno dell'arte: spiegato. Purg., 431.

Frequente. V. L. è Popolato. Purg., 421.

Fresco, è il Recens: per cosa testè nata: o fatta. Purg., 58. Frescura de' colli del Casentino, e ruscelletti. Inf., 599.

Fretta dell' animo, mostrata nel viso. Inf., 316. Fretta. contraria all' onestà e dignità. Purg., 42.

Fretta. Dove il sol mostra men fretta: è nel meridiano Par., 504.

Frigidus horror Membra quatit, ecc., di Virgilio. Inf., 188.
Frigore primo di Virgilio, vantaggia Dante nella descrizione delle foglie, che cadono. Inf., 42.

Frine, assoluta in giudizio, per sola la sua bellezza. Par., 409. Frisoni; uomini assai alti. Inf., 342.

Fronda mia: vale Discendente. Par., 209.

Fronde: io ti mostrava Di mio amor, più oltre che le fronde: cioè più che un cenno. Par., 108.

Fronte c'ha il pel così nero. Inf., 182.

Frugare. Ove ragion ne fruga: spiegato. Purg., 41. Frui: per Godimento. Par., 259.

Frutte (delle) del mal orto; titolo di Frate Alberigo.

Inf., 455.
Frutti diversi del legno medesimo: e perchè. Par., 251.
Frutto Raccolto del girar di queste sfere: spicgato. Par., 305.

Fu, e non è: parlar misterioso. Purg., 425.

Fuja: è Ladra, fura. Vedi il luogo. Par., 418. Fulgurati di su di raggi ardenti. Par., 310.

Fumar, che fa la man bagnata, nel verno. Inf., 148.

Fummare. La mente che qui luce in terra fumma: spiegato. Par., 293.

Fumo, che adopera una mirabile trasformazione, fra uomo e serpente. Inf., 340 e scg.

Fumo, che produce la trasformazion vicendevole, barattandosi le forme d'uno in altro. Inf., 342 e seg.

Fumo d'incenso, scolpito in marmo; e parca vero fumo. Purg., 142. Fumo, dentro il quale Dante parla alle anime, senza vederle, Purg., 214.

Fune. Far una cosa senza duol di fune; cioè, senza inviti , conforti, spinte. Inf., 405.

Fuochi. Perchè de' fuochi, ond'io . . . son li sommi; spiegato. Par., 278.

Fucco, che Dante dee passare : suo spavento : conforti di Virgilio: sua resistenza : da ultimo cede, e passa., Purg., 548 e seg.

Fuoco. Sfera del fuoco, alla qual Dante fu levato. Par., 47. Fuoco: perchè talora cada dall'alto, contro sua natura. Par., 21.

Fuoco. L'Isola del fuoco: cioè la Sicilia. Par., 268.

Fuori, in vece di Fiori. Inf., 112.

Fuori (di). Sette liste, l'una sopra l'altra: la prima e la settima sono quelle, di fuori: le altre, di entro. Purg., 381. Fuori (era) delle menti di tutti: cioè, Nessun si ricordava, che vi fosse. Par., 32.

Furarsi ad uno, o Involarsi: vale Nascondersi. Par., 119. Furie infernali dipinte. Inf., 110.

Furie col gorgone: figura morale Inf., 112.

Furo, chiama il fuoco, che ruba un peccatore e 'l nasconde. Inf., 370.

## Jr A

Gabriele, che annunzia Maria V. dipinto. Purg., 140. Gabriele, che canta e guarda Maria in cielo. Par., 441 e seg. Gaggi, è Premj. Par., 82.

Gaja. Turba gaja, è Schiera di Beati. Par., 207.

Galassia, è la Via lattea, fra' due poli del cielo. Par., 193. Gallare in alto, è Insuperbire. Purg., 149.

Galeotto, per Mezzano d'amore. Inf., 70.

Galluzzo e Trespiano: terresulle porte di Firenze. Par., 221.
Gambe d'uomo, che si fanno coda di serpente. Inf., 341.
Gambe di Lucifere, che Dente (presente il centre) eli vide

Gambe di Lucifero, che Dante (passato il centro) gli vide ... tener in alto. Inf., 467.

Gambe. Quando le gambe mi furon si tolte. Purg., 208. Gargarizzare. Inf., 93.

Garofano, cominciato usare nelle vivande da certo Niccolò. Inf., 392. Gazze, sono le Piche , tramutate dalle Muse. Purg., 7, 8.

Gelboè; monte, dove Saul morì. Purg. 167 V. Rugiada.

Gelsa: Piramo alla gelsa: spiegato. Purg., 428.

Gemelli (Esaù e Giacobbe), Che nella madre ebber l'ira

commota: spiegato. Par., 438.

Gemina: V. L. detto di donna complessa e quadrata; come due donne. Inf., 283.

Gemma, per Stella, o Santo. Par., 204.

Gemuit sub pondere cymba, ecc. 1nf., 96.

Gene. V. L. Guance. Par., 425.

Generazione, e le cose a questa appartenenti, dilettano sopra le altre cose naturali. Inf., 456 e seg.

Generazion dell'uomo descritta. Purg., 325.

Genibus provolvi; Genua prensare: atto del minore, che prega il maggiore. Purg., 95.

Gennajo, Ma prima che Gennajo tutto sverni, ecc., spicgato. Par., 271 e seg.

Gente per Moltitudine. Inf., 200.

Gente. Di piccola gente; vale Di bassa mano: detto di famiglia. Par., 226.

Gentili, che non adorar debitamente Dio. Inf., 50.

Gentili (tuoi); Uomini di tua gente, o fanfiglia. Purg., 88. Gentili senza fede, condanneranno i Cristiani. Par., 267.

Gentucca: Giovane Pugliese amata da Dante. Purg., 312. Geomanti: Maghi, che fanno loro arte per via della terra,

Geomanti : Maghi, che fanno loro arte per via della terr nell'ora della mattina. Purg., 514.

Geometra, che indarno si studia di misurar il cerchio. Par., 458.

Gerarchie degli Angeli, compartite da Dionigio, secondo la rivelazione di S. Paolo, che le avea in cielo vedute. Par., 387 e seg.

Gerbino (il) che conforta i suoi a combattere. Purg. 153 e seg,

Geri del Bello. Inf., 384.

Gerione: drago dipinto. Inf., 256 e seg., porta Dante nel fondo del pozzo, 241 e seg.

Germogliare, per Spuntare, figurato, Sequire. Par., 386. Gerundio, usato nella nostra lingua in senso diverso da quel che pare. Purg., 129.

Gestare dicono le stampe. Constare è il vero. Purg., 326. GH

Gherardo II. Abate di S. Zeno, a Verona. Purg., 239.

Ghiaccio del luogo de' traditori. Inf., 422. Sua grossezza. Ivi. Ghianda. Dal nascer della quercia, al far la ghianda. Par., 299.

Ghiande del primo tempo. Inf., 456.

Ghiande saporite agli astinenti. Purg., 292.

Ghino di Tacco, ladron famoso. Purg., 83.

Ghirlande di sempiterne rose: metafora. Par., 147. GI

Giace la ripa: cioè, È men erta. Inf., 267.

Giacere del colpo dell'invidia : spiegato. Inf., 192.

Giacere, per Poco pendere. Inf., 312.

Giacere, detto di monte declivo. Purg., 50 e seg.

Giacomo del Cassero, annegato e travolto dall'Archiano. Purg., 69 e seg. Giacomo (S.) Apostolo, Par., 334.

Giardino vagamente descritto. Purg., 293.

Giallo della rosa sempiterna: è il Mezzo. Par., 417.

Gielo. Grave alla terra, per lo mortal gielo: il gigante Briarco morto. Purg., 165.

Giel del cuore, che si sfoga in sospiri e lagrime, Purg., 581. Giga ed arpa in tempra, ecc. Par. 200.

Gigante, che sta di costa alla puttana misteriosa. Purg., 422. Giganti, chea Dante parevano torri in distanza. Inf., 410 e seg-Giganti la natura non produce più: e fa bene. Vedi il perchè. Inf., 412. Non è ugual la ragione degli elefanti. Ioi-

Giganti fulminati, e giacenti morti, Purg., 466. Gigli gialli; arme di Carlo II, di Puglia. Par., 81.

Giglio (arme di Firenze), Non era ad asta mai posto a ritroso: spiegato. Par., 228.

Ginevra: parve quella, che tossio Al primo fallo scritto di Ginevra: spiegato. Par., 216.

Ginocchia. Si vede giugner le ginocchia al petto. Purg., 450-

Giocondo a udire e a veder: cioè Con voce e vista soave e lieta. Par., 205.

Gioja, per Giojello. Che questa gioja preziosa ingemmi. Par., 209.

Giojarsi di checchessia. Par., 105.

Gioje, che non si posson trar del regno. Par., 439.

Giordan volto retrorso, ecc., spiegato. Par., 501.

Giostre. Voltando, sentirei le giostre grame: spiegato. Purg., 285.

Giotto, pittore di più fama che Cimabuc. Purg., 157.

Giovane Re, è da dire ; e non Giovanni. Inf., 381.

Giovanni (S.) Evangelista, che veniva dormendo. Purg., 585.

Giovanni (S.), l'Evangelista. Par., 340 e seg.

Giovanni (S.), ha le aureole di Vergine, Martire e Dottore. Par., 343.

Giovanni (S.) Evangelista, circoscritto. Par., 445.

Giovare. É di voler le giova: cioè, E questo volere le è grato. Purg., 273.

Giovare. Or perchè sappi, che di te mi giova: vale, Che il piacerti m'è caro. Par., 111.

Giovare: come a cui di ben far giova: cioè, Come fa colui, che dilettasi di ben fare. Par., 115.

Giove : nome dato a Gesù Cristo, Purg., 89 e seg.

Giovinetto detto dell' Anno: per l'Entrare di Primavera Inf., 521.

Gira il monte in infamia; cioè, Polinnestor è infamato pel monte attorno. Purg., 264.

Girar. Girando sè sopra sua unitate: è spiegato. Par., 50-Giri tre, di tre colori, e d'una contenenza, veduto da Dante. Par., 453.

Giro la letizia, ecc., vale, Giro attorno al ventre di Maria, che rallegrò il cielo. Par., 312.

Giro infiammato, è il Caldo girar che faceano tre Santi-Par., 543.

Gismonda, che fa venire Guiscardo segretamente nella sua camera. Par., 52.

Gismonda, si scusa del suo fallo al padre Tancredi. Par., 134 e seg.

Gittar d'una cosa; dipinto. Inf., 254.

Gittar leppo; per Esalar quel malo odore. Inf., 332.

Gittar via una cosa: è Venderla per pochissimo. Par., 233-Giù. Che par giù cotanto; cioè, Che par tanto bassa. Par., 43.

Giuda, in bocca al diavolo, Inf., 464.

Giudizio, per Vendetta. Purg., 88.

Giuditta, e sua bellezza; descritta col concetto medesimo, che fu Elena da Omero. Purg., 78.

Giudizj delle cose, debbono essere ben maturati. Par., 183 e seg.

Giudizio di Minos. Inf., 57.

Giudizio (Giustizia) eterno, non penetrato da mortali. Par., 266.

Giuggia: è Giudica. Purg., 259.

Giugnere, attivo; per Accostare. Inf., 269 e seg.

Giunsi l'aspetto mio col valore infinito: spiegato. Par., 450.

Giunture di quadranti in tondo; fanno una croce. Par., 493 e seg.

Giuoco, per Piacere, Tripudio di paradiso. Par., 285. Giuramento. è l'Affermar che fa credere altrui. Purg., 345.

Giurisdizione de diavoli, è ristretta e misurata da Dio. Inf., 314.

Giustiniano, che riformò il codice delle leggi. Par., 75. Giustizia divina, che pare ingiusta, è argomento di fede.

Par., 54 e 55.

Giustizia. Che la viva giustizia che mi spira, ecc., terzina spiegata. Par., 78 e seg.

Giustizia, per Diritto, Ragione. Par., 215.

Giustizia di Dio, salvatanella predestinazione. Par., 261 eseg. Giustizia eterna di Dio, non può essere conosciuta a fondo. Par., 264.

Giustizia, eterno piacere di Dio. Par., 282.

G L

Glauco: per mangiar di certa erba, diventò Dio marino. Par., 45.

Gli, per Li. Purg., 415.

Gli è, per Li è. Purg., 174.

Gli. Perchè onore e fama GLI Succeda: è spiegato. Par., 82. Gli: per Vi. Perchè gli entre: spiegato. Par., 512.

Glò, alò. Inf., 93.

Gloria sequistata da' primi poeti, imitando la natura. Inf., 444.
Gloria in excelsis Deo; cantasi in Purgatorio, quando un'a-nima purgata ne esce. Purg., 265.

Gloria del Creatore risplende, ove più ove meno, nel mondo. Par., 10 e seg. Nel ciclo più che altrove. Ivi.

Gloria delle anime di vario grado, Par., 52.

Gloria di Dio, dee essere il fine delle nostre preghiere. Par., 194 e seg.

GG

Godenti Frati. Inf., 317.

Godimento intero della bellezza di Beatrice, è riservato a solo Dio. Par., 407 e seg..

Gola. Esempi de' danni della gola. Purg., 558.

Gola. Aver gola d'una cosa. Par., 142.

Golosi, purgati con la vista ed odore d'un albero carico di frutte vietate. Purg., 201 e seg.

Gondoletta Veneziana descritta. Purg., 28.

Gonfiar, che fa il cuore per l'ira. Inf., 81.

Gonna (di) in gonna: parla delle tonache dell'occhio. Par., 348.

Gorgheggiar delle allodole. Par., 281 e seg.

Gorgogliar un inno. Inf., 92.

Gorgone, che fa altrui di smalto. Inf., 110 e seg.

Gote lanose fur quete, detto di Caronte: cioè Non parlò più. Inf., 41.

Governare, per Conciare, Maltrattare. Purg., 301.

Grada: è Graticola. Par., 56.

Gradini tre della porta del Purgatorio. Purg., 132 e seg. Loro significazione. Ivi, 135.

Grado differente di gloria delle anime. Par., 52.

Grado. Di tutto loro grado son li sommi: spiegato. Par., 276 e seg.

Gramigna. Verga gentil di picciola gramigna. Purg., 192. Gramigna, vien da terra grassa, in poco d'ora. Purg., 422.

6 1/ Gre

Grammatica, non ha sempre luogo nel bel parlare. Inf., 88. Grande, che non cura l'incendio, che piove: è Capaneo. Inf., 202.

Grandezza di concetti e d'immagini di Dante. Inf., 84 e seg. e 157.

Grandi viziosi rimproverati; fanno prova di grande animo nello Scrittore. Par., 248 e seg.

Grandine, come dipinta da Dante. Par., 98 e seg.

Grano : fattone pane, piace più a lungo che 'l zucchero. Inf., 439.

Grasso. Si fanno grassi; cioè Guadagnano. Par., 225. Grattare. Far grattar il ventre al fondo sodo; è Strascinare per terra. Inf., 396.

Grattarsi forte, dipinto. Inf., 388.

Grave ; per Gravida. Par., 218.

Gravi : per Riguardati, Considerati. Par., 64.

Gravi : per Dolorose, Increscevoli. Par., 230.

Gravità di persone autorevoli, dipinta. Inf., 55 e seg.

Gravità di uomo di senno, dipinta. Purg., 83.

Grazia, ha la sorgente impenetrabile. Par., 285.

Grazia. S' io posso prender tanta grazia, ecc., cioè ; Ottenere, Impetrare favore. Par., 298.

Grazia, Il ricever la grazia è meritoro: spiegato, Par. 395 e seg.

Grazia, donata da Dio a' bambini diversamente. Par., 437. Graziano, che compilò il Decreto. Par., 142.

Grazie riporterò di te a lei, vale, Ricorderò a lei con gratitudine il tuo benefizio. Purg., 16.

Grazie, sono a noi impetrate di Maria V. Par., 445.

Grecì poeti, furono tutti semplicità di schietta bellezza. Inf., 141.

Grecisti, che sono lontani scrivendo dalla semplicità greca. Inf., 141.

Greco da Troja: spiegato. Inf., 402.

Greco : se Dante lo sapesse. Purg., 149.

Greco. Per cedere al Pastor si fece greco: spiegato. Par., 280. Gregorio (S). Papa, in cielo rise del suo errore, in compartire i Cori angelici altramenti da Dionigio. Par., 387. Grembo. Far grembo. Purg., 97 e seg.

Grembo. Dal grembo della sposa sua, la Povertà, volle S. Francesco partir morendo. Spiegato. Par. 155.

Greppo, è il Cigliare della fossa. Inf., 402.

Greve tuono. Spiegato. Inf., 47.

Grida. Ir preso alle grida; è Lasciarsi inzampognare. Par., 587.

Grido. Di grido in grido: è Passando la fama da uno in altro. Purg., 343.

Grido (in): è A voce del popolo. Par., 258 e seg.

Grido di alto suono, fatto da'Santi intorno a S. Pier Damiano. Par., 295.

Grifagni occhi, di Cesare. Inf., 56.

Grifon. Beato se', Grifon, che non iscindi, ecc. Terzina spiegata. Purg., 434.

Grifone descritto. Figura di Cristo. Purg., 585.

Gromma; è del vino buono; e muffa del rio. Par., 175.

Grommate di muffa. Inf., 262.

Gronda delle palpebre. Spiegato. Par., 414.

Groppo di sè e d'un cespuglio. Inf., 196 e seg. Grossa età; cioè: Tempo di ignoranza. Pur., 86.

Grotte, per Volte, Cantine, Purg., 286 e seg.

Gru, che fanno di sè lunga riga. Inf., 61.

Gru, dipinti nel vario loro volare. Purg., 315.

Gru, mossi in contrarie parti. Purg., 540.

Grugnire del porco dispiace: e piace imitato da un uomo Inf., 453.

Grugnito del porco imitato, diletta, e perchè? Înf., 64 e seg.

Guado. Non gli è guado; vale: Non c' è guado. Purg., 115. Guado, sappi Tener lo guado: metaforicamente è Condurti per questo mare. Par., 30.

Guado: metaforicamente, per Passo, Mezzo. Inf., 86.

Guai a voi anime prave, ecc. Grido di Caronte. Inf., 40.

Guai, e Guaio, c Guaire. Inf., 48.

Guance dell'aurora, bianche, vermiglie e rance. Purg.; 24. Guance, per Bocche. Par., 598.

Guancia, dalla qual soffia un tal vento. Par., 381.

Guardai Nel viso a' miei figliuo', senza far motto. Inf., 437. Guardar l'un l'altro, come al ver si guata. Inf., 232.
Guardarsi l'un l'altro, che fanno gli amanti. Inf., 70.
Guardarsi addictro, punito. Purg., 135 e seg.

Guardarsi addietro, punito. Purg., 155 e seg. Guaschi. Stirpe di Papa Clemente V. Par., 363.

Guasco (il) (Papa Clemente V). Par., 241. Guatar e Guardar, se sia un medesimo. Inf., 12 e seg.

Guelfi, cacciati due volte da Farinata, tornarono: ma i Ghibellini non appresero ben quell'arte. Inf., 122. Gnelfi e Ghibellini, originati dal detto del Mosca: Cosa

Guelfi e Ghibellini, originati dal detto del Mosca:
fatta capo ha. Inf., 378.

Guerci della mente. Figurato. Inf., 87.

Guercio descritto. Inf., 376.

Guerra, che il Papa avea contro i Cristiani. Inf., 566.

Guerra, in guerra Del padre corse; cioè: S. Francesco sostenne la guerra fattagli dal padre. Inf., 150 e seg. Guerra. Far guerra, per Dare, pena, travaglio. Purg., 268.

Guida, che prese Dante in quel suo viaggio, non par che dovesse esser Virgilio. Si risponde. Inf., 19 e seg.

Guidi due, l'un più famoso dell'altro nella lingua. Purg., 157.
Guido Cavalcanti, figliuolo di Cavalcante. Inf., 123 e seg.
Guidelli (Guide) e Guide Cavalcanti da Pauta vinti pallo

Guinicelli (Guido), e Guido Cavalcanti da Dante vinti nella lingua. Purg , 257. Guizzare, attivamente; per Brandire, Vibrare. Inf., 267.

Guizzar che fa il sonno, svegliandosi altri, pria che muoja tutto. Purg., 224. Guizzi di lume, che seguivano ne'Santi, al nominarli

Par., 477.
Guizzo, che fa la lingua nello scolpir la parola. Inf., 360.

Guizzo, che la la lingua nello scolpir la parola. Ini., 300 Guizzo della corda. Par., 286. Gurge. V. L. Par., 412.

urge. V. L. Par., 412. H A

Halo, per Alone, Cerchio luminoso intorno al sole, o alla luna. Par., 375 e seg.

Ha tolto loro (lo mondo pulcro), E posti a questa zuffa; per grammatica dovea dire: E gli ha posti, ecc. Inf., 88.

Horrere, V. L. come usato. Purg., 144. Horridum, è il Rigido e feroce. Par., 185. Horrificans, è l'Incresparsi dell'onde. 20 e seg.

84

I, lettera che più di tutte presto si scrive. Inf., 329.

 Segnata con un I la sua bontate; cioè con la nota di Uno; perchè poca. Par., 268 e seg.

Icaro, che cade dall' alto. Inf., 245 e seg.

Icaro senti le reni spennar, ecc. Perche Dante tocco questo solo punto? Inf., 245 e seg.

ıυ

Idea partorita da Dio, è il Verbo. Par., 179.

Ideal segno: è Suggello dell'idea creatrice, il Verbo. Par., 180.

Idolo; è l'Idea rappresentata nella mente. Purg., 411. Idropico. Dipinto. Inf., 398.

IE

lefte. Par., 63.

Ifigenia sagrificata. Par., 64.

Ignoranza della lingua rende talora oscure le cose. Purg., 95. Ignoranza di alcune cose voleva Dio da Eva, e vuole da noi, per far luogo alla fede. Purg., 276.

Igualmente dier volta (le due rive d'un ruscello): cioè Andando parallele. Purg., 374.

IL

Il di sù fieri di sotta Inf., 268

Ilion distrutto. Purg., 168.

Illaudatum, significa pessimo. Inf., 33.

Illaudatus, come dica, Uomo scelleratissimo. Inf., 35. Illustrami di te. Par., 252.

1 1

Imbestiate schegge; sono il Torello di Pasife. Purg., 343. Imbiancarè, per Impallidire, detto della Vigna. Par., 472. Imbiancarsi, è Essere illuminato. Par., 90. Imbiancarsi, per diventar chiavo e lucido, figuratamente.

Par., 111.

Imboccare la sentenza. Inf., 89.

Imborgarsi, è Essere compartito in borghi. Par., 108. Cesari, Bellezze, vol. IV. 6 Imbrunare, detto dell'uva che scura, cioè saracina, cominciando maturare. Purg., 58.

Imitazione, oggetto della poesia. Inf., 133.

Imitazione, perchè diletti, Inf., 133 e seg.

Imitazione poetica, che con parole fa vedere ed udire le cose. Purg., 142.

Imitazione degli autori, vuole grande avvedimento: perchè non ogni cosa è bella in ogni scrittore. Inf., 374 e seg. Immaginata, per Figurata, scolpita. Purg., 141.

Immaginazione fa il caso. Inf., 312.

Immaginazione di Dante feconda. Inf., 385.

Immaginazione fa sentir le cose, come presenti. Purg., 128. Immaginazion forte, non lascia por mente nè vedere altro. Purg., 222.

Immagine. Render immagine, è Somigliare. Purg., 436. Immagini deboli e svanite, che rende l'acqua nitida e tran-

quilla a chi si specchia. Inf., 152 e seg.
Immediato operar di Dio, fa le cose perfette. Par., 180, 182.

Immegliarsi, è Divenir migliore. Par., 413.

Immiarsi, è Entrare in me. Par., 119.

Immillarsi, è Crescere mille tanti, Par., 382.

Imo, sust. Clivo in acqua di suo imo; cioè al suo piede.
Par., 416.

Impallidire di Beatrice. Inf., 159.

Impari, vale Senza pari. Par., 183.

Impelar le guance, è Mettere le caluggini. Purg., 307. Imperadori Romani, che tribolaron la Chiesa. Purg., 420.

Imperare, diverso da Reggere. Inf., 17.

Impetro, per Ricevo. Inf., 312.

Impietrare: è Diventar pietra. Inf., 438.

Impinguarsi. 'U ben s'impingua, ecc. Verso spiegato. Par., 148.

Impolarsi, è Mettersi su' poli, Aver poli. Par., 298. Imporre il tempo, cioè Asseynare. Purg., 298.

Imposta nel marmo; è Scolpita nel marmo. Purg., 141 e seg.

Impregnare il cuore: effetto del dolore. Inf., 450.

Impregnata dall'erbe e dai fiori; è: Piena dell'essenze di quegli odori. Purg., 320.

Imprentarsi, è Ricever forma. Par., 121.

Imprentarsi è Improntarsi, Pigliar forma. Par., 345.

Impresso fue . . . da questa stella forte. Par., 241. Imprunare, è Turar di pruni. Purg., 58.

Impugnan dentro a me novella fede, Di cosa, ecc., è: Combattono una mia credenza, ecc. Purg., 565.

Impulse ( m' ) V. L. Par., 367.

In. Come fa donna, ch' in partorir sia. Purg., 258.

IN. Ricordati della fatica che io ebbi, e in te durai, portandoti. Par., 271.

Incappellare; Inghirlandare. Par., 439.

Incarnazione del Verbo colla natura umana, rassembrato dall' entrar di Dante nella luna. Par., 26 e seg. Incarnazione della seconda Persona divina, adombrata a

Dante. Par., 458. Incendio, per lo Sfavillare. Par., 282.

Incensi, che fumavano scolpiti in marmo; e parea vero fumo. Purg., 142.

Incertam excussit cervice securim. Inf., 477.

Incielare, è Porre in cielo. Par., 48.

Incinquarsi il centesimo anno, è Farsi il cinquecentesimo. Par., 416.

In compagnia di, ecc. Inf., 91. Spiegato con simili modi. Incomprensibilità di Dio, provata. Par., 263 e seg. Incontra, per Accade. Inf., 300.

Incoraggiamento di Virgilio a Dante, che teme entrat per la porta d'inferno. Inf., 31.

Incoronarsi, per Essere girato intorno. Par., 312. In corpo, In anima. Inf., 455.

Incredibil fatto. Inf., 379.

Increspamento del mare; di Catullo. Inf., 145.

Incrocicchiarsi d'un ponte con un argine. Inf., 261 e seg. Incubo: è Peso, che altri sente dormendo. Purg., 153 e seg. Incuorare, è Mettere in cuore. Purg., 459.

Incude. Non scaldò ferro mai, nè battè incude. Par., 325. Indarno stare, è Non far profitto. Par., 154.

Indarno. Vie più che indarno : vale, Con danno. Par., 184

Iride, detta Ancella di Giunone. Par., 161 e seg. Ci assicura dal secondo diluvio. Ivi. 162.

Indegna, per Indegnata. Inf., 35.

Indistinto, sustantivo: quasi Mescolanza. Purg., 154.

Indovarsi d'una cosa ad un'altra; è Aggiustarsi: da Dove. Par., 459.

. Indovini, che vanno a ritroso. Inf., 150.

Indracarsi: è Pigliar ferocia di drago. Par., 225 e seg. Indugiare, attivo. Purg., 68.

Indulgo a me medesima La cagion di mia sorte, è Perdono, ecc. Par., 116.

Indulse (in'). La virtù che lo sguardo m'indulse. Par., 567.

In exitu Israel de, ecc. Purg., 28. Infamia di Creti, il Minotauro. Inf., 177.

Infante: è meglio detto Fante. Par., 484. Dante disse di volte: parlare, sebben ismozzicato: e però infante non avea luogo qui.

Inferma, che muta luogo e lato. Purg., 92.

Inferno, è scelto dal peccatore morendo, come luogo a sè debito. Inf., 45.

Infino a coricato il sole. Proprietà di lingua. Purg., 96.

Infin le piante; per Infin alle piante. Purg., 420. Infinito mare; cioè tempestosissimo. Par., 235.

Inflorarsi; per abbellirsi. Par., 186.

Inforarsi, giardino Che sotto i ruggi di Cristo s'infiora.
Par. 310.

Infiorarsi: detto delle api sparse su'fiori. Par., 420.

Infistoliti ed ampostemati. Par., 401.

Inforcare, per Chiuder colle braccia. Inf., 302.
Inforcar gli arcioni: è Cavalcare. Purg., 87.

Inforsarsi, è Lasciar in forse, o dubbio. Par., 324.

Inforsarsi, e Lasciar in forse, o autoto. Par., 524.

Infuturarsi la vita: vale: Essere riservato a vivere. Par., 242. Ingegno umano, o di Dante, da esso invocato. Inf., 18.

Ingegno di Dante. Inf., 67.

Ingegno di Dante, non allassato al fine dell' Inferno, ma risentito e vigoroso. Inf., 455 e seg.

Ingegno di Dante, che al fine dell'opera è più vivace. Par., 403.

Ingegno diverso negli uomini: e perchè. Par., 180.

Ingentilito, vale Nobilitato, Onorato. Purg., 400. Inghirlanda la terra, è l'Oceano. Par., 120. Ingigliarsi, è Prender forma di giglio. Par., 256.

Ingordo di riquardar. Inf., 263.

Ingozzar del fango. Inf., 93.

Ingradarsi, vale Salire per gradi. Par., 400.

Ingredi, lat. è lo Entrar, Andare. Purg., 52 e seg. Inhians in te. Purg., 411.

innians in te. Purg., 411.

Inhibere: verbo di naviganti. Cicerone il credette valere Remos suspendere, e fallò. Par., 343.

Inizia i vostri movimenti. Purg., 213.

Iniziarsi, detto di un moto: vale Prende il movimento. Par., 257.

Inizio. Dar inizio a parlare; cioè Dar la presa, la cagione. Purg., 358.

Inlearsi; è Entrare in lei. Par., 301.

Inlibrare: è Tenere in bilancia. Par., 388 e seg.

In l'ora che si fiacca vale, Quando si fiacca. Inf., 327. In l'ora, che; è Allora quando. Purg., 101.

Inlujarsi: è Farsi lui. Par., 118.

In meno: per In minor tempo. Purg., 72.

Innocenti: sono esauditi da Dio. Purg., 115 e seg.

In quella: per In quel mezzo tempo. Inf., 95 e seg.
Insalarsi l'acqua del Tevere; è Sboccar in mare. Purg.,

54 e seg.

Insaporursi il lavoro delle api: è Diventar mele. Par., 420. Insegna per iscorta; quasi insegnamento. Purg., 291. Insemprarsi, è Farsi od Essere eterno. Par., 447.

Inservire temporibus, lat. Inf., 209.

Inservire temporibus, detto italianamente. Inf., 563.

Insollare. Vedi uso. Purg., 70.

In sommo della bocca. Purg., 90. Instar in ipso est. Inf., 261.

Instinto, che tutte le cose hanno a Dio, diversamente, secondo propria natura. Par., 48 e seg.

In su. Tornate già in su l'usato pianto. Purg., 266 e seg. In su le tue accuse: vale Sopra il fondamento delle, ecc.

Inf., 374.

In su lo scoperto; vale: Nella parte che rimanea scoperta. Inf., 414.

Insurgo. Ma non a tanto insurgo: cioè: Ma non oso dir tanto. Purg., 344.

Insusarsi : è Levarsi in suso. Par., 230.

In te, Domine, speravi, ecc. Versi cantati dagli Angeli, per consolar Dante. Purg., 594.

Intelletto, non ha più caro pascolo, che della verità. Par., 58. Intelletto beatificato nella verità. Par., 385.

Intendere, per Dare intenzione, atto. Par., 369 e seg. Intento, per Voglia. Purg., 42.

Intenzione, vale Spezie. Purg., 251,

Intera. Rendere intera la promessa; è Effettuarla. Purg., 537. Intera volontà. Par., 56.

Intercisi di voto i semicircoli. Spiegato. Par., 433.

Internarsi, è come Intrearsi; cioè: Farsi trino, o terno. Par., 386 e seg.

Intero. Venir intero, per Aver effetto. Inf., 365.

Interrompimenti usati da Dante, per arte poetica. Inf., 122. Intonare un' aria, è Metterla in musica. Modos facere. Purg., 34.

Intoppo, è Affrontamento di giostra. Purg., 315.

Intra sè, dee dire : e non Entrasi. Par., 436.

Intrare innanzi, è Andare avanti. Purg., 52 e seg. Usasi anche, per Vantaggiare alcuno. Ivi, 53.

Intrearsi, è Esser terzo. Par., 179.

Intreccio di varj casi, orditi da Dante. Inf., 123, 124 e seg. Introcque. Inter hoc. Inf., 280 e seg.

Intuarsi; è Entrare in te. Par., 113.

Inurbarsi, è Venire a città. Purg., 342.

Inveggiar cotanto Paladino, ecc. Verso spiegato. Par., 174. Inventrarsi, vale Esser nel ventre. Par., 291.

Inverarsi d'una cosa. Spicgato. Par., 377.

Invettiva di una madre, contro il genero, in difesa della figliuola. Inf., 404 e seg.

Invettive contro un Papa. Inf., 458 e seg.

Inviar l'occhio nel lume, ecc. Par., 447.

Invidia nel Purgatorio sferzata, con inviti ad amore. Purg., 476, Invidia, non fu il maggior peccato di Dante. Purg., 484. Invidia schiude i consorti del medesimo hene. Purg., 499. Invidia è propria di Bene piccolo e imperfetto, non di Dio. Par., 89.

Invidiare ad alcuno; è Togliere qualche cosa. Inf., 348 e seg. Invidiare, da Invideo: è spiegato. Purg., 479.

Invidiosi veri; cioè Verità odiose. Par., 145.

Invito, parlando Alla mensa d'amor cortesi inviti, Purg., 178.

Invito. Si stette senza invito; cioè: Senza essere cerca per isposa. Par., 150.

Invoglia: è la Coperta. Par., 350. Movendosi, mostra la voglia dell' animal coverto che broglia. Ivi.

Invogliare amore, per Metter in voglia, ecc. Purg., 192.
Invola un peccatore; detto di fiamma, che lo nasconde
(come i ladri le cose rubate). Inf., 331.

Inzaffira (s') il ciel più chiaro. Par., 512 e seg. I O

Jo. Voi mi levate sì, ch' io son più ch' io. Par., 217 e seg. Io e Mio; che vagliono, Noi, e Nostro. Par., 259.

I' avea già 'l mio volto nel suo fitto: spiegato. Inf., 121. Iocasta: le crude armi Della doppia tristizia di Iocasta: spiegato. Purg., 287.

Io con tremanti, ei con voci alte e crude: numero di verso, eguale al concetto. Inf., 331.

Io fui: modo di chi conta sue avventure. Inf., 233.

I P Iperboli, usate negli affetti assai caldi. Purg., 277.

Ipocriti dipinti. Inf., 314.

Ippolito si parti d'Atene. Par., 238.

Ira fa gonfiar il cuore. Inf., 81.

Ira di donna, che parla contro suo genero. Inf., 406 e seg. Ira della donna. Purg., 143, Ivi, 203.

Ira purgata nel Purgatorio. Purg., 202 e seg.

Ira di Dio, raddolcita dalla certezza della vendetta preordinata. Purg., 262 e seg.

Iri da iri, reflesso, ecc. Son le Tre Persone divine, l'una dall'altra. Par., 455.

\_\_\_\_

Ironia contro Firenze. Purg., 90 e seg. Irretito, cioè Accalappiato. Par., 18.

Issa, è Ora. Inf., 561. Istoriade, figlia di Tiresia. Purg., 290 e seg.

I T

Italia, rimproverata da Dante delle sue scisme. Purg., 86 e seg-

Italia, rimproverata da Dante delle sue scisme. Purg., 86 e seg-Italiani poco curanti della propria lingua, e vaghi della franzese. Inf., 390.

IU

Iuno. Il messo di Iuno: cioè l'Iride. Par., 376.
Ivi: adoperato, per In quel termine. Purg., 409.

Là, per Qua Inf., 370 e Purg., 32. Labbia, è Aspetto. Inf., 275 e Purg., 302.

Labbra aperte, dipinte. In., 398.

Labbra: dicesi uno, delle labbra. Inf., 398. Lasca rotta, paragonata ad una ruina di qua da Trento.

Inf., 171 e seg. Lachesi che dà le fila: così è corretto da' MSS. Purg., 271.

Lacuna infima dell'universo: spiegata. Par., 446. Lactus, e Lieto, vale Beato e Beatificante. Purg., 214.

Laggiù; per Costaggiù. Inf., 361 e seg.

Laggiù, usato a modo di sustantivo; come dicesse, Il luogo che è laggiù. Purg., 450.
 Lago di Garda coperto di nebbia: sonando le campane alla

riva, si dà segno a' naviganti, per dove debbano tenere. Purg., 354.

Lago di fuoco. Par. 17.

Lagrimando A colui, che sè ne presti. Purg., 182.

Lagrimata; per Dimandata con lagrime. Purg., 140.
Lagrime ghiacciate, che serrano insieme due traditori alle
labbra. Inf., 424.

Lagrime, dipinte per circumlocuzione. Purg., 203.

Lagrime, sono dalla giustizia di Dio poste per condizione, a ricever il perdono. Purg., 398 e seg.

Lambere flamma comas. Inf., 267.

Lamone e Santermo: due fiumi intorno a Faenza. Inf., 363.

Lampoggiar d'un riso. Purg., 279 e seg. Lampo, descritto. Par., 338.

Lampo subito: suo effetto nell'occhio. Par., 411.

Lancia d' Achille, che feriva e sanava. Inf., 267. Lancia Con la qual giostrò Giuda: è tradimento. Purg., 261-

Lanciare; Ferir di lancia. Purg., 103. Lanose gote, di Caronte. Inf., 59 e seg.

La parte dov' è son rende figura: non rendon sicura.
Inf., 256.

Lopi c Bindi: spicgato. Par., 398.

Lapo Salterello: furfante famoso. Par., 214.

La qual (porta) senza serrame ancor si trova: spiegato.
Inf., 406 e seg.

Largire la venuta al Purg., vale. Concedergliene l'entrata. Purg., 460.

Largir di sè, è Far copia di sè. Purg., 178.

Largo, avverbio: valc Senza rispetto, nè eccezione. Par., 234. Larve. E come gente stata sotto larve, ecc. Par. 414.

Lasca celeste: cioè il Segno de' Pesci. Purg., 417.

Lasciai la cima Cadere, e stetti come l'uom che teme. Inf., 188. Lasciamo stare: vale, Non dico, Non intendo. Par., 234.

Lasciansi morire, cadere, aver paura, ecc. Purg. 79 e seg.
Lasso, detto del sole, che tramontava. Purg. 532.

Lasso, Ovell'anima lassi, ecc. Perché dicesse lassi

Lassù. Quell'anima lassù, ecc. Perchè dicesse lassù. Inf., 464. Laterano Alle cose mortali andò di sopra. Par., 423.

Latina, per Italiana. Purg, 180 e seg.

Latino, per Facile, Agevole: voce ora dismessa. Par., 46. Latrando lui: ablativo assoluto: latrante illo. Inf., 429. Latrarc: suo uso. Par. 78. Lavinia, che piagne la madre Amata, morta per ira. Purg., 224.

LE

Lebbroso impazientissimo, contro chi lo serve. Par., 400. Leccar lo specchio di Narciso: Lambir l'acqua. Inf., 404. Leccarsi il naso, che fa il bue. Inf., 240 e seg. Purg., 447. Leccume: metaforicamente: per Cosa ghiotla. Purg., 295.,

Lega suggellata del Batista; è i Fiorini Fiorentini. Inf. 400 e seg.

Legamento delle cause ed effetti creati, veduto in Dio da Dante con sommo diletto: Par., 452.

Legarsi ad uno per fede; è Obbligarglisi per promessa.
Purg., 212.

Legarsi. Nel qual, siccome vita in voi, si lega: è spiegato. Par., 31.

Legge, necessaria all'uomo, per contenerlo nella cerca del suo bene. Purg., 215.

Leggendo, vale, Essendo lettore, Professore. Par., 145.

Leggere il nome; cioè Far sapere, Manifestare. Inf., 124. Leggere, per Recitare, Dire. Pur., 343.

Leggerezza, che Dante veniva acquistando, al salire del monte. Purg., 384.

Leggeri al vento. Inf., 62.

Leggero: per Facile a muoversi. Inf., 400.

Leggero: come debba essere inteso. Purg., 108. Leggiere, è Spedito a camminare. Purg., 164.

Legno, che affonda in bocca del porto. Par., 185.

Lembo di sentiero, che muore. Purg., 98 e seg.

Le mura mi parea, che ferro fosse: spiegato. Inf., 99 e seg. Leno. V. L., detto di vento mite. Par., 381.

Lentezza di camminare, descritta. Inf., 314 e seg.

Lentezza di caminare, descritta. Ini., 514 è seg. Lentezza virtuosa nel prender le deliberazioni. Purg., 90. I Fiorentini in contrario. Ivi.

Leone affamato. Inf., 14.

Leone, che è nell'arme del Re, di Castiglia. Par., 430. Lenno: è il Puzzo dell'unto brugiato. Inf., 403.

Letame. Inf., 275.

Letargo. Un punto solo m'è maggior letargo, ecc., spiegato. Par., 453.

Lete, fiume; e sua qualità, di far dimenticar i peccati. Purg., 369.

Letizia dell'anima, ride negli occhi. Par., 31.

Letizia: di sè fa letizia: cioè Sì muta, o torna in letizia. Par., 217.

Letizia somma. Tanto lieta, Che Dio parea nel suo volto gioire. Par., 368.

94

Letiziare: neutro; per Rallegrarsi, Beatificarsi. Par., 48. Letiziar. Per letiziar lassù, fulgor s'acquista, Si come riso qui. Par., 118.

Lettere Virgiliane, in disprezzo di Dante. Inf., 3.

Lettere formate da Santi, in forma di stelle. Par., 252.

Letto. Far letto alla guancia con la palma: atto di chi sta pensoso. Purg., 103.

Letto, Far letto di un grado: è Coricarsi sur un grado.

Letto. Far letto di un grado: è Coricarsi sur un grado. Purg., 353.

Letto. E' non è ancora andato a letto, chi dee avere la mala notte. Par., 346.

Letto, scaldatosi da uno in vecchiezza. Inf., 37.

Letto piano. Par., 404.

Letto delle piante; è la strada. Purg., 163.

Levar le ciglia: atto di stupore. Inf., 337.

Levar i saggi di pochi scaglioni. Purg., 353.

Levatura. Avere, od Essere di piccola, o poca levatura: spiegato. Purg., 232.

Leviti esenti dal retaggio. È cosa falsa in sostanza: erano ricchissimi. Purg., 219.

Levò le ciglia un poco in soso (suso): spiegato. Inf., 42f. Levò 'l'.braccio allo, con tutta la testa. Verso che s'innal za. Inf., 380.

## LI

Lia, che cogliendo fiori cantava. Purg., 355. Lia, che figura la vita attiva. Purg., 356.

Libente, è Volonteroso. Par., 337.

Libera a mutar convento: Spiegato. Purg., 273.

Liberamente: V. L., per Nobilmente. Par., 445. Liberi da salire e da pareti: spiegato. Purg., 290.

Liberi da salire e da pareti: spiegato. Purg., 290. Libertà dalle passioni, che Dante cercava. Purg., 44.

Libertà dell'uomo, liberamente mossa dalla prima causa; non soggiace alla virtù de' cieli. Purg., 213.

Liberta sanata dalle passioni, può essere dall'uomo usata senza pericolo. Purg., 358.

Libertà, è il maggior dono di Dio. Par., 60. Rende l'uomo simile a Dio. Ivi, 61.

Libertà, a Dio sagrificata nel voto, con atto della medesima.

Par., 61.

Libertà di parlare può nuocere. Par., 243.

Libito fe' lecito in sua legge. Inf., 61.

Libri d'amore, quanto pericolosi. Inf., 71.

Lieto, vale Beato, e Beatificante, come lactus. Purg., 213 e seg.

Lieto; parola di gran senso. Purg., 327.

Lievemente, è Senza fatica. Par., 294.

Lima, per Qualunque strumento. Inf., 360.

Limare, per Scemare. Purg., 197.

Limpidezza di acqua, descritta. Purg., 555 e seg.

Linci: è Di là. Purg., 199,

Lingua ricca serve alla poesia. Inf., 164.

Lingua umana si fende in serpentina, ed e converso. Inf., 344.

Lingua, che scolpisce le parole. Inf., 360.

Lingua Franzese. Vantaggio della nostra sopra di quella. Inf., 389 e seg.

Lingua tagliata. Inf., 377 e seg.

Lingua ignorata, rende talora oscure le cose. Purg., 95.

Lingua. Un Guido ha vinto un altro; e Dante ambedue nella lingua. Purg., 437.

Lingua nostra; atta ad ogni argomento. Purg., 356.

Lingua nostra del 300, perchè lasciata da noi, e fattacene un' altra. Par., 68 e seg. Lingua Latina è grave di natura: la nostra riceve lo stil

comico proprio. Par., 324.

Lingua, vuole lungo studio. Cicerone medesimo confessa d'aver fallato. Par., 345.

Lingua parlata da Adamo; qual fu? Par., 353. Morl, prima della Torre Babilonese. Ivi e seg.

Lingue debbono variare. Par., 353 e seg.

Lione, segno celeste. Che sotto 'l petto del Lione ardente Raggia, ecc. Par., 288 e seg.

Liquarsi, è V. lat. da Liquor, aris; Stemperarsi: non da Liquet. Par., 202 e seg.

Liquor chiaro, che dalla roccia cade sulle foglie d'un albero. Purg., 291.

Lira; per l'Angelo Gabriele, che cantava. Par., 311 e seg.

c 95

Lira . . . Che la destra del cielo allenta e tira. Par., 202 e seg.

Lirun, lirun: suono del violoncello. Inf., 422.

Lista radiale; è Fettuccia, v Nastro di luce. Par., 205.

Listare, è Tagliare con lista, o fettuccia. Par., 194.

Litanie cantate dalle anime, che si purgano dell'invidia. Purg., 476 e seg.

Litare, V. L., per Sagrificare. Par., 193.

Litigio. Sicurar di litigio. Par., 60.

LO, affisso; tramutato di luogo. Inf., 376.

Lo e Li trasposto: Farà venirli, cioè Li farà venire. Inf., 576.

Loco. E dissi, ch'al suo nome il mio desire Apparecchiava grazioso loco: vale, Che avrei assai gradito di sapere il suo nome. Purg., 347.

Locuste, cioè Cavallette; furono cibo del Batista. Purg., 292. Lodarsi d'uno ad un altro; è Dirne bene davanti a lui. Inf., 21.

Lodarsi d'uno, ad un altro. Inf., 27.

Lodato sia Dio! vale; Appunto! Benesta! ironico. Par., 233. Lodoletta, che dopo sfogatasi nel canto, si tace. Par., 281.

Logoro, o Ludoro. Inf., 250 e seg.

Logoro, che sia. Purg., 195 e 247.

Lombardia circoscritta: Da Vercello a Marcabò. Inf., 376. Lombardo (Pietro). Par., 142 gran Lombardo. Par., 240.

Lome, per Lume. Inf., 424 e seg.

Lontana sè da sè : è un Fonte, che si parte in due rivi. Purg., 430.

Lontano, val Lungo. Inf., 21.

Lontano, per Lungo; ed e converso. Par., 206 e seg. Lorenzo in su la grada: sulla graticola. Par., 56.

, U

Lucciole, che risplendono sul far notte. Inf., 350.

Luce : è la quasi general materia del Paradiso di Dante. Par., 6, ed era la più propria di questo lavoro. Ivi.

Luce, per Occhio. Par., 289.

Luce, è da compartir fra gli scuri; come ne' dipinti, così in poesia. Par., 61. Luce, che col suo fulgore nasconde l'anima luminosa. Par., 74. Luce maggior degli altri, data a S. Giovanni: e perchè? Par., 322 e seg.

Luce ed amor d'un cerchio lui comprende, ecc., spiegato. Par., 369.

Luce subitana, che fa di botto svegliar chi dorme. Purg., 224.

Lucente. Quant' esser convenia da sè lucente! è spiegato.

Par., 129 e seg.

Lucerna. Di sè faceva a sè stesso lucerna: detto di uno, che nortava in mano il suo capo. Inf., 380.

Lucerna: se questa voce puzzi di olio. Par., 13.

Lucerne, per Occhi. Inf., 342.

Lucerne. Sopra migliaja di lucerne, Un sol, ecc. Par., 306. Lucidare. Verbo de' pittori. Purg. 8 e seg.

Lucido, per Liscio, Brunito, Purg., 201.

Lucifero si placa, o si consola, vedendo la Chiesa vituperata. Inf., 458.

Lucifero, dipinto dalla bellezza, nella qual fu creato. Inf., 457. Sua forma orribile. Ivi, 458 e seg.

Lucifero, che cade dal cielo, e sfonda la terra. Inf., 470. Lucifero da Dio fulminato di cielo. Purg., 166.

Luculenta e cara gioja. Par., 116.

Luculenta. V. L., per Lucida, Splendente. Par., 296.

Ludi Angelici; cioè Angeli festanti. Par., 386.

Lugent. Beati qui lugent, ecc., come questo testo appartenga a purgare gli accidiosi. Purg., 246 e seg.

Lucrezio non è più poeta, dove vuol far il filosofo. Par., 10. Lui, appropriato a cosa inanimata, cioè al Dire. Purg., 309. Lulla del mezzule. Inf., 372 e seg.

Lulla. lat. lunula: le due parti da lato, nel fondo della botte. Inf., 372, 373.

Lumaccia, che ritira le corna per la testa. Inf., 344.

Lume. Porta il lume dietro, e se non giova. Purg., 387. Lume (a) spento: è spiegato. Purg., 55.

Lume tra 'l vero e l'intelletto. Purg., 84.

Lume di gloria, accrescendo la visione di Dio nel Beate ricongiunto al corpo suo, crescerà l'amore, e con esso il diletto. Par., 189 e seg. M A C 95

Lume della mente umana, se non viene da Dio, è tenebra. Par., 264.

Lume di gloria, che visibile face lo creatore, ecc. Par., 415. Lume della gloria, abbacinando gli occhi, li fa più forti al vedere. Par., 450.

Luna nel suo più bell'aspetto. Purg., 378.

Luna, alla quale Dante è giunto. Par., 26.

Luna circondata dal suo alone. Par., 139.

Luna. E come il volger del ciel della luna Cuopre e discuopre i liti, ecc. Par., 223.

Luna. In sul far della luna, vale in mal punto. Par., 346.

Luna. Divora . . . qualunque cibo , per qualunque luna:

cioè Mangia carne, anche ne' di negri. Par., 374.

Luna, tra il sole e '1 mondo, non potè oscurarlo, alla morte di Cristo. Par., 383 e seg.

Lunari, sono i Mesi. Purg., 285. Lunghesso me, vale, Allato a me. Purg., 244.

Lungo val Lontano. Inf., 20.

Lungo val Lontano. Int., 20. Luogo. Il luogo mio, ripetuto tre volte. Par., 361.

Lupi, sono i Fiorentini. Pur., 260.

Lupi, chiama Dantei Fiorentini che lo nimicavano. Par., 331. Lusinga, Lusingarsi, usato per Fiducia, e Confidarsi: è

falso modo. Purg., 47.

Lusinghieri, posti nella bruttura. Inf., 261 e seg.

Lusso; irragionevole e sciocca cosa. Par., 212.

Lussuria purgata col fuoco. Purg., 335 e seg.

Lustro, cioè Chiarore : e quindi Lustrante. Purg., 375.

Lustro, vale Splendore, Chiarore. Par., 191.

Luttare, è Piangere. Purg., 224.

M. Questa lettera di luce, che forma la coda e le due gambe d'un'Aquila, che poi si compie. Par., 252 e seg.

M: numero del Mille, Quando il contrario segnerà un Emme. Par., 268 e seg.

Ma' che; val Se non che. Inf., 375.

Ma tu, che sol per cancellare scrivi: spiegato. Inf., 157 e seg.

Macchie della luna, dieder cagione ad una favola di Calno.

Par., 28. Se provengano dalla densità e rarità di lei.

lvi e seg.

Macelli e stragi descritte. Inf., 371.

Maciulla; ordigno da macerar la canapa. Inf., 463.

Madre, che è desta dal fuoco, accesole vicino. Inf., 312. Madre, che correggendolo, trafigge il figlio. Purg., 394.

Madre addolorata senza fine, per la perdita di sua figliuola.
Par., 101.

Maestro; per Artefice, Capo, Trovatore. Inf., 414 e seg. Maggio, per Maggiore. Inf., 414.

Maggio. Il mio veder fu maggio, Che'l parlar nostro.
Par., 447.

Maggior (il) Piero: spiegato, 55 e seg.

Maggiori della mia vista: Lunghi più ch'io potessi vedere. Purg., 581.

Magrezza estrema, dipinta da Dante. Purg., 299.

Mai da Majo; Albero, o ramo con nastried orpelli. Purg., 362.

Mal non vengiammo; cioè Mal facemmo, a non vendicare, ecc. Inf., 110 e seg.

Mal Prete: il Pontefice. Inf., a cui Mal prenda! malo augurio fatto ad uno. Inf., 364 e 365.

Mal di Francia: è il re Filippo, il Bello. Purg., 103.

Maledizioni e bestemmie de' dannati. Inf., 41.

Malamocco, quel porto manda gran vento: simile alla bufera de' lussuriosi. Inf., 60.

Malaspina (Currado): lodi di quella famiglia. Purg., 148. Malatesta, due tiranni di Rimini. Inf., 363.

Malatestino, tiranno di Rimini. Inf., 375 e seg.

Mali, per Guai, Pianti. Inf., 248.

Malebolge, descritto. Inf., 254 e seg.

Malebolge. Vedi Pendenza, ecc. Inf., 323 e seg.

Malizia con la forza, è un male senza riparo. Inf., 417.

Malta; è un certo ergastolo. Par., 117.

Mancare. Poco mancò, che, ecc., V. Poco.

Manco, sust. per Difetto. Par., 43.

Manfredi, ucciso in battaglia. Purg., 54 e seg.

Mani. Recar Siona alle sue mani: è Farsene padrone. Purg., 160.

Mani sporte; è distese. Purg., 85.

Mani. Ti chiudon le mani; vale, Porgono a te le mani giunte. Par., 447. в 97

Manifeste. Non fur da cui venisser manifeste (le parole): in vece di dire, Non fu manifesto da cui venissero. Purg., 155.

Manna quotidiana; è il Panem nostrum quotidianum. Purg., 152.

Mano bagnata, che fuma nel verno. Inf., 294.

Mano. L'ascoltar chiedea con mano. Manu silentium indicere. Purg., 107.

Mano. Por mano alle leggi; è Osservarle. Purg., 215.

Mano. Por mano, vale Dar materia. Par., 330.

Mansuetudine, ed esempi di lei veduti da Dante. Purg., 202 e seg. Mantaco. Invidia move il mantaco a' sospiri. Purg., 199 e seg.

Manto. Se questa nomini Dante nel Purgatorio, o altra figlia di Tiresia. Purg., 290. Manto di tutti i volumi: è Il primo mobile de' cieli.

Manto di tutti i volumi: è Il primo mobile de'cieti Par., 313.

Mantova: sua origine. Inf., 279 e seg.

Mantova. Questa parola di Sordello Mantovano dà a Dante l'appicco di rivolgersi contro l'Italia. Purg., 85 e seg. Maometto. Inf., 372, 373, 378.

Mar dell' essere. Par., 19.

Maraviglia di Virgilio, veggendo Caifasso crocifisso nell' inferno, donde venisse. Inf., 519.

Maraviglia fa dimenticare, o non sentire le altre cose. Inf., 375. Maraviglia delle anime, in veder Dante vivo. Purg., 31.

Marca Trivigiana, descritta. Par., 115 e seg.

Marcel: e un Marcel diventa Ogni villan, che parteggiando viene. Purg. 90 e seg.

Mare, increspato la mattina dal venterello; di Catullo Inf., 145.

Mare. L'occhio non vede nel fondo del mare, altro che dalle prode; non nell'alto. Par., 264.

Margherita eterna; nomina la luna. Par., 26.

Maria. Donna, che per fame mangiò il figliuolo. Purg., 300
Maria rimase giuso, Ella (la Povertà) salse con Cristo in
su la croce: luogo esaminato. Par., 150 e seg.

Cesari, Bellezze; vol. IV.

Maria: Sua gloria in Paradiso. Par., 441.

Marmi passeggiati; sopra di cui altri ha passeggiato. Inf., 256. Marsiglia. circoscritta. Par., 120 e seg.

Marte, ove sale Dante. Par., 199 e seg.

Marte, compie suo corso; non in due anni a punto, ma in giorni 686; e ore 22, e minuti 29. Par., 219.

Marte (tra) e 'l Batista: spiegato. Par., 220 e seg.
Martire, chi muore combattendo in guerra sacra. Par., 215-

Maruffino de' suotimbrogli; è Chi gli tien mano. Par., 238-Marzia, moglie di Catone, sua virtù. Purg., 48 e seg. Maschio naso. Purg., 405.

Masticare, è Meditare. Purg., 400.

Mastin nuovo e 'l vecchio: i due Malatesta, tiranni di Rimini. Inf., 563.

Matelda, che andava cogliendo fiori. Purg., 365. Materia del voto. Par., 62.

Matrona onesta, che smarrisce udendo il fallo d'un' altralnf., 458, 459.

Mattina descritta. Purg., 127.

Mattina che viene; descritta. Purg., 556 e seg. Mattinar lo sposo, è Cantar la mattinata. Par., 145.

Maturare, per Compiere, ecc. Purg., 253 e seg., e 256.

Maturarsi a' raggi del ciclo, che cosa sia. Par., 335. Maturo (fiore) Di tutte le sue foglie: spiegato. Par., 434.

Mazzerare: è Gittar in mare in sacco, ecc. Inf., 376. Mazzerati, Annegati. Inf., 376.

## ME

Medico, è posto S. Luca da Dante. Purg., 384 e seg. Mediterraneo, circoscritto: Tra l'isola di Cipri e di Majolica. Inf., 376.

Melensaggine descritta. Purg., 66 e seg.

Mélo, che fa ghiotti gli Angeli del suo pomo: è Cristo trasfigurato. Purg., 418 e seg.

Melodia del cantar di Gabriele. Par., 311 e seg. Membre, per Uffiziali ed Ufizi. Purg., 92.

Memoria; che scipa il sangue. Inf., 329.

memoria; che scipa il sangue. Illi., 329.

Memoria delle colpe, tolta dal fiume Lete. Purg., 368

Memoria, non può riandar le cose vedute in cielo. Par., 11 e seg. Memoria delle cose intese produce la scienza. Par., 61. Memoria: se gli Angeli l'abbiano. Par., 396 e seg.

Mena, è Condizione. Inf., 274.

Mena, per Natura, Condizione. Inf., 329.

Menare a lunga: spiegato, 107 e seg.

Menare l'arte, o simile; per Condurre pratiche, ecc. Inf., 363. Menar gli occhi, passeggiando per la viva luce. Par., 424.

Mendicando sua vita a frusto a frusto. Par., 84. Meno. Trovarsi meno una cosa; è Accorgersi d'averla

perduta. Purg., 370.

Meno che, usato male per, Eccetto, o Salvo se, ecc. Inf., 66.

Men che notte, e men che giorno. Inf., 409.

Men d'un mezzo di traverso non ci ha. Inf., 401.

Mensola, formata d'una figura che porta un solajo. Purg., 149 e seg.

Mente. Ficca di rietro agli occhi tuoi la mente. Par., 288. Mento levato: è lo stare degli orbi, che aspettano risposta. Purg., 181.

Mentre che 'l vento, come fa si tace." Se tace; come avea detto prima, che mai non resta? Inf., 64.

Mentre che l'occidente non s'annera. Purg., 352.

Mercato. Far gran mercato di una cosa: vale, Venderla a basso prezzo. Par., 233.

Mercè, per Merito. Par., 439.

Mercede per Merito. Par., 290 e 386.

Mercurio, ove passa Dante. Par., 70.

Mercurio, è adombrato talora da' raggi del sole. Par., 74.

Meretrice, che mai dall' ospizio Di Cesare non torse gli

occhi putti, ecc., l'Invidia. Inf., 191.

Mergere, V. L. per Abbattere, Atterrare. Purg., 255.

Meridiano fa Là dove l'orizzonte pria far suole: questo è il tratto di un quarto della superficie della terra. Par., 420. Merigge, per l'Ombra. Purg., 63 e seg.

Meriggiare. Purg., 63 e seg.

Meritar d'uno, è il lat. Mereri de aliquo. Inf., 358.

Merito, in doppio senso. Inf., 128:

Merlo. Come fe''l merlo, per poca bonaccia: spiegato. Purg., 183 e seg. Merlo. Come si va per luogo stretto a' merli. Purg., 415. Merto; è Guiderdone. Inf., 415.

Mescere, è Versar il liquore nella tazza. Par., 250.

Meschine, Meschini, per Servigiali. Inf., 410.

Meschini, Servi. Inf., 369.

Mesi sei era il conte Ugolino stato in prigione. Espresso poeticamente. Inf., 436, 437.

Messaggi dell'eterno regno; cioè gli Apostoli. Purg., 288.

Mestier. Non è mestier lusinga. Purg., 17. Metafora, adoperata di colpo, per la vocc propria; senza

prima apparecchiarvi il lettore. Par., 91 e Purg., 381.

Metafore variate nello stesso concetto. Inf., 395.

Metafore, non debbono sempre nel medesimo costrutto continuarsi. Purg., 253 e seg.

Metafore, si possono variare nel costrutto medesimo. Par., 89 e 4 59.

Metafore variate nel medesimo costrutto. Par., 175.

Metafore, variate da' maestri, nello stesso costrutto. Par., 370 e seg.

Metello, si oppose che non fosse aperta la rocca Tarpeja, e l'orario rubato. Purg., 435. Metro. Come nota con suo metro (s'accorda): spiegato.

Par., 373 e seg.

Mettere in tal luogo, ed a tal pena: nota uso. Inf., 78. Metter innanzi: è Portar in tavola. Par., 127.

Metter voci ad uno: è Gridar verso uno. Purg., 224 e seg. Mettersi innanzi alcuno; è Farlo andare innanzi a sè. Purg., 424.

Mezza terza: spiegato. Inf., 467.

Mezza (in) strada: alla tat. media in via. Purg., 291. Mezza (per) Toscana; per mediam Etruriam. Purg., 186. Mezzo, sust., per Belletta, Luogo molliccio. Inf., 93,

129 e seg. Mezzo. Per mezzo, val Di contrà. Purg., 196 e seg.

Mezzo di, vale Equinozio. Inf., 321.

Mezzogiorno: fa parer il moto del sole più lento. Purg., 430.

Mezzùle: la doga di mezzo del fondo della botte. Inf.,
372 e seg.

M'abbandona: in vece di dire, Mi lascia. Inf., 105.

Mia. Stetti sulla mia; cioè Tenni sodo nel prezzo. Par., 357. Micare, Lat., che vaglia, fallo del Castelvetro. Purg., 281 e seg.

Micol alla finestra, che beffa David. Purg., 143. Mida avaro. Purg., 263.

Mietere. Di mia semenza cotal paglia mieto: proverbiale. Purg., 494.

Mietitura, circoscritta così: Quando sogna Di spigolar sovente la villana. Inf., 423.

Mi feci io, per, Feci io. Inf., 29, 30.

Migliorar uno: è Averlo migliore. Par., 357.

Milizia, contrapposta al trionfo, figuratamente. Par., 72.

Milizia. Ed ei mi cinse della sua milizia. Par., 214.

Milizia, l'una e l'altra; sono gli Angeli e i Santi. Par., 411. Millesmo (al) del vero Non si verria. Par., 309.

Mincio fiume, descritto. Inf., 280.

Ministri, diavoli, di una bolgia; non hanno giurisdizione nell'altra. Inf., 314.

Ministro (lo) maggior della natura, ecc. il Sole. Par., 128. Minoi (la) figliuola di Minoi; cioè Arianna. Par., 176.

Minos: suo giudizio. Inf., 57. Minotauro. Inf., 177 e seg.

Minugia; Budellame. Intestini. Inf., 373.

Minuzie de' corpi (atomi ), che si veggono mescolate, nel raggio introdotto nel bujo. Par., 493.

Mio, non è in cielo; ma Nostro. Inf., 150 e seg.

Mio: detto di cosa che m'è vicina, ovvero dalla stessa banda, Purg., 379.

Miracolo, circoscritto con nuova forma. Par., 325. Miraglio: è lo specchio. Purg., 355.

Mirarsi al petto; che atto è. Inf., 179.

Mirro: verbo, è Condire di mirra, Imbalsimare. Par., 77. Mischiamento di colore, d'un uomo con quel d'un serpente. Inf., 357.

Mischio dolce, è la Mescolanza armonica di tre cantanti-Par., 343.

Miserella. Purg., 145.

Miserere mei, Salmo di David. Par., 432.

Misericordia di Dio, che riceve tutti i penitenti. Purg., 55. Misericordia (grazia) chiesi che m'aprisse. Purg., 433. Misesi li nel canto e nella nota : è spiegato. Par., 340. Misura (a) di carboni, vale: A misura larga e vantag-

giata. Inf., 453.

Misurare. Che non ha fine, e sè in sè misura (Dio). Par., 264. Mitriare uno sopra di sè; è Coronarlo; cioè dargli signoria di sè stesso. Purg., 357 e seg.

Mobile primo. Par., 369 e seg.

Mobile ad ogni cosa che piace: spiegato. Purg., 230.

Moderni: non debbono sempre credersi da meno de' vecchi. Inf., 185 e seg.

Modesti, A riconoscer sè della bontate, ecc. Par., 395. Modestia propria di giovane. Inf., 50.

Modestia di Virgilio. Inf., 53.

Modicum, et vos videbitis me: è il ritorno del Papa, da Avignone a Roma. Purg., 424.

Modo di dire abbellisce il concetto. Inf., 351.

Modos facere, è lo Intonar un'aria, Purg., 34.

Mola. A rotar cominciò la santa mola. Par., 160.

Molle ad uno; per Condescendente, Facile. Inf., 271.

Molta in Albia, ed Albia in mar ne porta : detto di una

fonte di Boemia. Purg., 103. Molto sarà di mal, che non sarebbe: vale, Non avverrebbe

quel molto di male che avverrà. Par., 407. Momento della vita della natura, colto da Dante ed espresso.

Inf., 438. Monachine (le), quando vanno a letto. Par., 405.

Monaco fatto cadere dal diavolo. Purg., 352.

Monache, forzate a tornare al secolo, non furono violentate; perchè poteano negar il consenso, o tornare al chiostro. Par., 56.

Moncherini. Inf., 378.

Mondezza dell' anima ben purgata pel cielo, si manifesta alla voglia che le viene di mutar luogo. Purg., 273 e seg. Mondo, somiglia a Dio nell'ordine. Par., 19.

Mondo, creato da Dio ordinatissimo, Par., 126.

Moneta, usata per figura della fede. Par., 324.

Monete, paragonate al sangue, che gira per le vene. Purg., 295 e seg.

Monosillabi in principio di verso, non mai mangiati dalla vocale seguente. Purg., 340.

Montanaro, la prima volta che viene a città. Purg., 342. Montaperto, e rotta avutavi da' Fiorentini. Inf., 127.

Montar su per una ruina ; descritto. Inf., 322.

Monte del Purgatorio, ha men fatica, quanto l'uomo più sale. Purg., 62.

Montemalo, monte sotto Roma. Purg., 212.

Montemurlo: castello de' Conti. Par., 221.

Montereggion coronato di torri. Inf., 411.

Montone. Il sol non si ricorca Sette volte nel letto, che 'l montone Con tutti e quattro i pie' cuopre ed inforca; cioè Non passano sette anni. Purg., 119.

Mora: monticello di pietre. Purg., 55.

Mora, mora. Il Vespro Siciliano. Par., 109.

Mora, mora. Il Vespro Siciliano. Par., 103 Mordere. metaf. V. denti.

Mordersi le mani, che fa il Conte Ugolino, prevoca i figliuoli ad offerirgli le proprie carni a mangiare., Inf., 438 e seg. Questa profferta de'figliuoli non par naturale. Ivi. 437 e seg.

Mormorar di suono, nell'Aquila celeste, sali su pel collo, ed usci bel becco. Par., 276.

Mori d' un porco salvatico; cioè Morso da un porco. Inf., 260.
Morire. per Finire. Consumarsi. Inf., 266 e seg.

Morire, per rimre, Consumarsi. Int., 200 e seg. Morire, non vale Uccidere, salvo nel participio. Morto. Purg., 79 e seg.

Morir presto o tardi, è mente, rispetto alla fama che seguirà. Purg., 158 e seg.

Morir d' uno: alla lat. Deperire aliquem. Par., 366.

Moronto, fratello di Cacciaguida. Par., 214. Morso delle unghie: spiegato. Inf., 388.

Mortal (il), sustantivo; per Il corpo. Purg., 341.

Morte seconda, è dell' anima. Inf., 47.

Morte, che l'uom dà a sè stesso, è omicidio, e debolezza; così fu di Gatone. Purg., 14.

Morte, presta o tarda, è niente, rispetto alla fama. Purg., 458 e seg.

Morte di Cristo ebbe due aspetti, per cui piacque si a Dio, e si a' Giudei. Par., 88. Morte di Cristo, perchè fu eletta alla redenzione? Par..

Morte di Cristo, perchè fu eletta alla redenzione? Par., 89 e seg.

Morti per violenza. Purg., 72.

Morti. Li morti, morti e i vivi parén vivi. Purg., 468.

Morto, per Ucciso, s'adopera in solo questo participio. Purg., 79.

Mosca che cede alla zanzara; ciò avviene la sera. Inf., 350. Mosca (il), co' moncherini levati. Inf., 378.

Mosè, circoscritto. Par., 443.

Mostro: per Carro mostruoso. Purg., 423.

Moto, che si percuote con l'altro ne'cieli: che è? Par., 126.

Moto, che ne' cieli comincia dall'ultimo. Par., 368. Moto de' cieli di sotto, misurato dall'ultimo di sopra.

Par., 370 e seg.

Moviensi sotto i miei picdi., Inf., 177.

Movimento de' nove cerchi, o Cori di Angeli, intorno al Punto che è Dio, è a rovescio del muover de' cieli, 372 e seg.

Mozze. Lettere mozze, è Scrivere in cifra. Par., 268. M U

Mucciare, è Fuggire. Inf., 352.

Muffa, è del vino reo, Gromma del buono. Par., 173. Mulin terragno, vólto dall'acqua. Inf., 313.

muin terragno, volto dall'acqua. Ini., 515

Mulin che 'l vento gira. Inf., 456. Mungere le lagrime. Inf., 184.

Muno, è il lat. Munus. Par. 187.

Munta la lena del polmone. Inf., 327.

Munta sembianza, vale Disfatta per magrezza. Purg., 310.

Munta, per Espressa, Gocciuta, ecc. Par., 292.

Munto; Per gli occhi fui di grave dolor munto. Purg., 477. Muore il lembo, di un sentiere, Purg., 98.

Muoversi; detto di strada, che continua. Purg., 137.

Muoversi col viso, è Mandar più avanti gli occhi. Purg., 141.

Murare. Che si murò di segni e di martiri: parla del tempio; cioè della Chiesa. Par., 257. Muri, e Discrezioni in ciclo, che separano i Santi prima di Cristo, da que' dopo. Par., 433.

Muro: Tra Beatrice e te, è questo muro. Purg., 349.

Musare : è Far muso e bocca di attonito. Inf., 375.

Nusica della poesia. Inf., 161 e seg.

Muso di serpente, mutato in volto umano. Inf., 343.

Mutamenti de' Fiorentini. Purg., 92 e seg.

Mutar colore; Impallidirone, Inf., 41.

Mutar il mondo a miglior vita: i Latini usavano modo diverso. Purg., 308.

Mutarsi, vale come Cangiarsi; cioè Mutar colore ed atti di volto. Purg., 424.

Mate, per Inerti. Purg., 328.

Muti, stettero più giorni il Conte Ugolino co' figliuoli : segno di grau dolore! Inf., 459.

Mulo d'ogni luce, per privo. Inf., 59.

Muto. Ben sapev'ei, che volca dir lo muto. Purg., 480. Muto. Dal muto aspetti quindi le novelle; cioè, Nulla se ne può sapere. Par., 440.

A

Nabucodonosor adirato contro i suoi Maghi ingiustamente. Par., 51.

Najade. Purg., 426.

Nanna. Esser consolato con Nanna, è Esser in fasce. Purg., 307.

Napoli: il regno di Napoli, descritto. Par., 108.

Nascer del sole dipinto. Par., 431.

Nascose. Che dietro a pochi giri (di anni) son nascose (le insidie). Par., 242.

Nasetto. Purg., 103.

Naso maschio. Purg., 103.

Nastro: per Lista di luce. Par., 205.

Natiche, bagnate dal pianto; essendo gli occhi e la faccia travolta. Inf., 450.

Natura e Verità, è lo stesso. Inf., 134.

Natura, fa certe cose, che dilettano più delle altre; cioè le appartenenti a generazione. Inf., 191.

Natura, cólta da Dante nel movimento di vita, lo fa mirabile. Inf., 437. Natura sola, è universal oggetto del piacere dell'uomo. Inf., 439 e seg.

Natura, sdegnata da certi poeti, li fa svariare dietro ad im-

magini snaturate. Inf., 139 e seg.

Natura semplice, a farla bella scrivendo, è difficile: e perciò alcuni si diedero alle raffinatezze e bizzarrie. Inf., 141. Natura vecchia, resa nuova da Dante, in vari modi. Inf., 406.

Natura poco osservata da Virgilio, nel luogo del ramo, che da Enea svelto mandò sangue. Inf., 189.

Natura è il precipuo pregio di Dante, e la fonte del bello e del diletto; non le arguzie, ecc., inf., 441 e seg.

Natura dell'uomo è corrotta, ma non forzata al male. Purg., 216 e seg.

Naturalezza del parlare par facile; ed è difficile. Inf., 85 e seg. e 87.

Naturalezza nello scrivere è difficile. Inf., 141.

Naufragio d'Ulisse. Inf., 359. Naufrago campato dal mare. Inf., 10.

Nausca, mossa da Dante con arte di eloquenza poetica. Inf., 385.

Navicella che esce di loco, indietro indietro. Inf., 244. Naviganti; la prima sera del loro viaggio, inteneriscono a sentir sonare l'Avemaria. Inf., 148.

Navigar a ogni vento. Inf., 299.

Nebbia, che lascia passare il sole debilmente per essa. Purg., 221.

Necessità; la previsione di Dio non la porta. Par., 237 e seg. Neghittosi, che vissero senza infamia e senza lode, sono nel primo girone. Inf., 33 e seg.

Negligenza descritta. Purg., 64.

Nel corcare: detto del Sole, che sta per tramontare: che già nel corcar era. Purg., 222.

Nel dritto mezzo del campo maligno. Inf., 255.

Nembrotto, non intendea il parlar di nessuno. Come dunque Virgilio a lui parla? Inf., 342.

Nembrotto, attonito al piè della torre, Purg., 166. Nemici, Non ne potran tener le lingue mute. Par., 241.

Nerbo. Drizzare il nerbo degli occhi. Inf., 413 Nescia, val Priva di conoscimento, Par., 348.

Nesso, Centauro avventato. Inf., 479. Neve, che piove senza vento. Inf., 201. Neve, che al vento di mezzodì, si strugge. Purg., 294.

Neve, che al sole si dissigilla. Par., 449.

N I

Nicchiarsi; è Gemere sottovoce. Inf., 262.

Niccolò (S.) che provvide le fanciulle di dote. Purg., 288.

Nicto, Nuto, Annuo. V. L. loro senso. Purg., 278. Nido. Cacciar di nido. è Superare: Deiicere de' aradu.

Purg., 157.

Nido, per Nicchia. È forma per li nidi. Luogo spiegato. Par., 254.

Nido di Leda: è il segno de' Gemelli. Par., 367. Niobe, con xiv figliuoli morti. Dipinta. Purg., 166.

Nobiltà vera, in che stia. Par., 212.

Nobiltà di sangue, è poca cosa, senza altro rincalzo. Par., 215. Nocciolo. Questa pesca avrà il nocciolo; cioè: S' è cominciato bene. Inf., 147.

Noce, è la Tacca nell'arco, ove la corda si appunta. Par., 25.

Nodo. Metafora dello sgropparlo. Par., 379. Nome d'alcuno, che altri gli domanda: come circoscritto.

Inf., 149.
Norme. Insieme si risposero a tai norme. Spiegato. Inf., 341.
Nome. Col nome, che più dura e più onora: è il nome di
Poeta. Purg., 276.

Nome. Grazioso mi fia, se mi contenti Del nome tuo:

Nomi, che vagliono una cosa contraria all'altra. Purg., 68. Non so chi posto mente; per chi abbia posto mente Inf., 67. Non è via, che gente ci passi; cioè: per la qual, ecc. Inf., 184.

Non frondi verdi, ma di color fosco, ecc. Inf., 184.

Non le è parte scelta; cioè: Non le è posto, o disegnato alcun luogo. Inf., 192.

Non possa, è Impotenza. Purg., 73.

Nostro: è il parlar de' Beati, che non conoscono Mio, nè tuo. Inf., 149 e seg. Nostro Signor, senza articolo. Inf., 274 e Par., 324.

Nostro: e non Mio, è il parlar della carità celeste. Purg., 200. Nostro, ove peccar non è più nostro ; cioè : non è più cosa da noi, che siamo in Purgatorio. Purg., 346.

Nota. Nel torneare, e nella mira nota per canzone. Par., 187.

Nota, per Canto di parole. Par., 200.

Nota: può valer la battuta, che dà norma al ballo. Par., 340. Nota con suo metro (s'accorda). Spiegato. Par., 373 e seg. Notam ducere. Qua notam duxit, niveus videri. Purg., 174.

Notare, che fa il Drago Gerione per l'aria. Inf., 244. Notare: è Cantar in note. Purg., 394.

Note. Diverse voci fan diverse note; cioè, diversa armonia.

Par., 83. Note musicali, rispondono a certi soli tasti, così il senso

de' piaceri nell' uomo. Inf., 140. Note: per Memorie, Registro. Inf., 429.

Note. V, Letto.

Notte (di) prima: alla latina. Purg., 72.

Notta Di notte non si può salire il monte del Purgatorio. Purg., 95.

Notte che comincia. Descritta. Purg., 114.

Notte. Tra l'ultima notte, e'l primo die. Dal principio, alla fine del mondo. Par., 92.

Novella, per Novellare, Ragionamento. Inf., 335. Noverca. V. L.; cioè: Matrigna. Par , 221.

Novità, cagion del piacere. Inf., 133.

Novità che fa bella la poesia, dimora in varie cose. Inf., 137. Novità data alle cose non nuove, e come. Inf., 146.

Novità data alle cose non nuove: è il tutto della poesia. Par., 101.

Novità messa ne'concetti, esprimendoli con modi di dire non usati. Inf., 149.

Novità del concetto, talora non lascia avvisare la sua irragionevolezza. Inf., 446.

Novità che uom vede, gli fa interrompere ogn'altro atto. Purg., 202.

Novità piace troppo; e questa fece nojare gli Italiani della lor bella lingua. Par., 68.

Nozze di Peleo con Teti : Poemetto di Catullo. Par., 236.

NII

Nube tenera. Par., 161.

Nulla fare, nè di ben nè di male, è gravissimo peccato. Inf., 34 e seg.

Nulla sarebbe dell', ecc. Inf., 111.

Nulla, Esser nulla di far checchessia. Inf., 372.

Nulla. Esser nulla, per Morire. Purg., 224.

Numero ne' versi di Dante, mal censurato. Inf., 161 e seg. Numero degli eletti, dee aqquaqliarsi coll'eterno proposito di Dio. Par., 342.

Nuova terra, è la novellamente veduta. Inf., 359.

Nuova, è Sconosciuta Par., 100.

Nuove luci; cioè: Luci apparite nuovamente. Par., 162.

Nuovi, è Inesperti. Purg., 365.

Nuovo in questo stato: è come il Lat. recens; Venutoci da poco innanzi. Inf., 50 e seg.; vale anche non pratico. Ivi. Nuovo. Esser nuovo di compagnia; è Mutar compagno.

Inf., 314 e seg.

Nuovo pellegrino; che la prima volta uscì di patria. Purg., 105 e seg., ovvero, la sera del primo di della sua partenza. Nuro. A cui ciascuna sposa è figlia e nura (nuora) è Adamo, Par., 350.

Nuto, Annuo, Nicto. Verbi lat. loro senso. Purg., 274.

O, lettera che presto si scrive. Inf., 330.

O, in eterno faticoso manto. Inf., 314.

O! lungo e roco. Purg., 71.

Obbietto comun, che'l senso inganna; che cosa sia. Purg., 377.

Oblio del dolore o d'altro, è talor prodotto dalla maraviglia. Inf., 374 e seg.

Oblio. Eclissar nell' oblio. Par., 139.

Obliquo cerchio (lo zodiaco), serve al mondo. Par., 127. o c

Occaso. Ad un occaso quasi e ad un orto: vale Sotto il medesimo punto del cielo. Par., 20 e seg.

410

0 C C

Occhi di bragia, Inf., 40.

Occhi degli amanti, lampeggiano. Inf., 70.

Occhi, che menano alcuno; o che vanno. Inf., 107 e seg.

Occhi putti. Inf., 191.

Occhi sei di Lucifero, goccianti lagrime e bava. Inf., 462. Occhi sciolti: è Veggenti: cioè: Sciolti dalla cucitura. che aveano agli occhi gli Invidiosi. Purg., 183.

Occhi degli amanti, abbelliscono e rifanno le donne brutte. Par., 241 e seg.

Occhi. E volgi gli occhi agli occhi al Signor mio; interrogandolo senza parlare, di quello che far dovesse. Purg., 253.

Occhi del cielo (due). Il Sole e la Luna. Purg., 265. Occhi. Questi, che quida in alto gli occhi miei; cioè: Che

mi mena su a veder le cose alte. Purg., 280. Occhi, sono specchio dell'anima. Purg., 279 e seg.

Occhi cavati e scuri, per magrezza. Purg., 500 e seg.

Occhi. Tre n'avea in testa la Virtù della Prudenza, secondo Dante. Purg., 384.

Occhi di Beatrice, pregano le Virtù teologali che ella gli rivolga a Dante, Purg., 413.

Occhi, sono specchio vivo della letizia dell'anima. Par., 34. Occhi. lo abbo due occhi in capo: io sono l'uno, e tu se' l' altro, Par., 65.

Occhi corruscanti delle anime dicono la luce di dentro. Par., 73.

Occhi, son fatti al fine di vedere. Epicuro, ponendo il caso, dovette dire, che ciò non era. Par., 410.

Occhi, si chiudono e levano a un tempo. Par., 162.

Occhi di Dante ralluminati dal guardo di Beatrice, che con essi l'avea già acceso. Par., 344.

Occhi. Pasture da pigliar gli occhi. Par., 366.

Occhi. Menava io gli occhi per la viva luce. Par., 422.

Occhi. Vieni omai, con gli occhi, sì com'io Andrò parlando. Par., 442.

Occhio ti dice. Inf., 92.

Occhio. Far d'occhio, è lo Ammiccare di Dante. Purg., 278. e seg.

Occhio dell'aquila, circoscritto da Dante. Par., 278.

Occhio. Pur come batter d'occhio si concorda. Par., 286. Occidente nota'o dall'ombra, che (nascendo il sole) gittava alla parte opposta. Purg., 359.

Occupare, alla latina; per Sorprendere. Purg., 489.

Occupata AL suo dolersi. Par., 33 e 233.

Oderisi, pittore. Dipinto. Purg., 456.

Odi e nimicizie degli Italiani infra loro, Purg., 158 e seg. Odierno. Fa crastino laggiù dell'odierno. Par., 280. Odio de'diavoli contro gli uomini. Inf., 301 e seg.

Odore, del quale alcuno vivea. Inf., 195.

Odor d'un pomo, che di fame dissecca chi lo guarda. Purg., 300 seg. e 304.

Oh! si maneret condito sensus patri! ecc., di Fedro.

Offensione, per Peccato. Purg., 227. Offerte, per Offerire. Par., 185.

Offeso, è Sdegnoso, Crucciato. Inf., 91.

Inf., 175.

Olocausto. A Dio feci olocausto, è Ringraziarlo. Purg., 192.

Oloferne: disfatto suo esercito. Purg., 168.

Oltraggio, per Eccesso, Soperchio. Par., 448. Oltrarsi, per Inoltrarsi. Par., 444.

Omberto. Aldombrandesco, superbo. Purg., 156.

Ombra del corpo d'uno rotta in terra, forandogli il petto di lancia. Inf., 425 e seg.

Ombra, che Dante vedea del suo corpo in terra, e non di Virgilio, lo fa temere che questi ne fosse andato. Purg., 45. Ombra del corpo, gittata diversamente, secondo la varia postura. Purg., 51.

Ombra, è detta l' Anima incamiciata d'un velo di aria, che le scusa organi. Purg., 329.

Ombra del corpo di Dante, cadendo nelle fiamme, dava loro un colore più acceso. Purg., 538.

Ombra che si spense: essendo caduto il Sole. Purg., 353.

Ombra. Terra che perde ombra; è la terra sotto l'equatore; dove i corpi non danno ombra. Purg., 394. Ombra smorta...sotto foglie verdi e raminigri. Purg., 430.

Omora amora attacate jugate corat a rama

Ombra, per Languida imagine. Par., 11.

Ombra delle sacre bende, è il Velo delle Monache. Par., 49.
Ombra della terra si appunta (cioè finisce colla sua punta)
nel cielo di Venere. Par., 124.

Ombra, per Cenno debole, o Somiglianza lontana. Par., 176. Ombra del mondo, Chinata fino al letto piano. Par., 404. O me! esclamazione. Inf., 377.

Omero, bellissima sua descrizione di Ettore, che vuol baciare il figliuolino. Inf. 437.

Omero, l'omero m'offerse. Purg., 210.

Omnia ventorum concurrere praelia vidi. Inf., 59.

OMO: parola formata dal naso e dagli occlii, nel viso umano. Purg., 300.

) N

Onda. Strada che va, come l'onda, che fugge e s'appressa; cioè tortuosa. Purg., 137.

Onda prima, è la Sorgente. Par., 285.

Onda, per Acqua. Nel monte, che si leva più dall'onda. Par., 291.

Onda della riviera celeste. Spiegato. Par., 414.

Onde è la strada; vale: Fra' quali emisferi. Purg., 62 e seg. Onde, per Ove; in senso di moto a luogo, o per luogo, e così, altronde. Purg., 258.

Onde piccole di un ruscelletto, che piegano l'erba. Purg., 362.

Onde, per Acciocchè, Perchè, non fu usato nel 300. Purg., 396 e seg.

Ondeggiar del santo rio, è Scorrere delle acque. Par., 57. Onde. Assai m' amasti, e n' avesti ben onde. Par., 108.

Onde, vale Nel quale, o Pel quale: in opera di moto. Par., 294.

Onesta donna, si smarrisco, udendo il fallo d'un'altra. Inf., 159.

Onestà è posata e grave negli atti. Purg., 112.

Onestà di atti. Dipinta. Par., 421.

Ora. In sì poca ora; è In sì poco tempo. Inf., 468. Ora mattutina: o piuttosto O'ra. Purg., 20.

Ora dell'Avemmaria descritta. Purg., 105.

Ora, per Allora. Purg., 178.

Oracoli degli idoli ammutoliti, verso la venuta di Cristo. Par., 231 e seg.

Orazione de' Fiorentini contro Casa Uberti. Inf., 127 e seg. Orazione di San Bernardo a Maria Vergine per Dante. Par., 445 e seg.

Orazioni de' giusti, esaudite da Dio. Purg., 116.

Orbi due, e loro dialogo insieme. Purg., 185. Orlo della vita; vale Il fine. Purg., 160.

Ordinata una fune ; cioè: Messa all' ordine. Par., 33.

Ordinato, per Predestinato, Assegnato. Purg., 410.

Ordinazione di Dio, fa eleggere l'inferno al peccatore, morendo. Inf., 45.

Ordine nelle cose create, è una somiglianza di Dio, Par., 19. Ordine da Dio messo nelle cose create. Par., 126.

Ordinò due Principi ; cioè: Destinò , Assegnò , Elesse. Par., 148.

Ore, come circoscritte da Dante. Inf., 149.

Ore dipinte, a modo di Ancelle. Vedi, che torna Dal servigio del dì l'ancella sesta. Purg., 169.

Ore, che tirano il cocchio del Sole. Purg., 290 e seg. Orezza dell'ala dell'Angelo, ventilata. Inf., 456.

Orfeo, che torna nel mondo liberata la sposa dall'inferno. Inf., 144 e seg.

Organare, cioè Muovere gli organi sensorj. Purg., 329. Organi del mondo; sono i Cieli (ponendo il mondo un corpo animato). Par., 30.

Organo che suona, mentre altri canta; che or le parole si intendono, ora no. Purg., 436.

Oriafiamma: detto di Maria. Par., 431.

Oriente è detto Cristo. I fedeli ad oriente oravano. Purg., 107. Oriente. Salir per una scala verso oriente; come detto. Purg., 352.

Cesari, Bellezze, vol. IV.

114

Oriente, sarebbe il nome proprio di Assisi, ove nacque quel Solo, S. Francesco. Par., 149.

Originare: Assegnar l'origine. Inf., 282.

Origliare, Inf., 107.

Oriuolo, e vario girare delle ruote, Par., 319.

Orizzonte tien chiuso il giorno. Purg., 96 e seg.

Orlando sono terribilmente, nella disfatta di Carlo Magno, a Roncisvalle. Inf., 339.

Orme, per Gambe. Inf., 346.

Orme di S. Domenico, abbandonate da'suoi Frati, che camminan rovescio. Par., 173.

Ornamenti. V. Arte.

Ornamenti della poesia, come debbano essere adoperati. Inf., 142 e seg.

Ornamenti, non debbono coprir la natura, ma essa dee trasparir sotto a loro. Inf., 142.

Oro. Étà dell' oro, dipinta da Virgilio nell' Egloga, Pollione, come sia il fatto. Purg., 287.

Oro, che diede nome al secolo felice. Purg., 292.

Oro. Ridurla a oro, è Venire alla conclusione. Par., 516. Oro di Babilonia; si lascia qui, morendo. Par., 314.

Orosio (Paolo ). Par., 143.

Orologio, che sveglia i Frati pel mattutino. Par., 145.

Oroscopo; non ha efficacia nelle azioni libere dell'uomo. Purg., 596.

Orto. Ad un occaso quasi e ad un orto: è, Sotto il medesimo punto del cielo. Par., 120.

Orto. Non era ancor molto lontan dell'orto; cioè: Quel Sole era levato di poco, Par., 149.

Ortolano eterno. Dio. Par., 347.

O sanguis meus. Par., 205.

Osanna, sanctus Deus, ecc. Spiegato. Par., 84. Osanna, cantato nel fondo di Venere. Par., 99.

Osannare, è Cantar Osanna. Par., 383.

Oscurità di Dante, donde proceda, il più. Inf., 104 e seg. Ossa di Manfredi insepolte. Purg., 55.

Ostia: è il porto, donde l'Angelo piglia le anime, che vanno a purgarsi. Perchè? Purg., 34.

O Tosco, che per la città, ecc. Spiegato. Inf., 420.

Ottava. Già dell'ottava (stella) con sete rimani; cioè: Desideri veder la ottava: e però, vedi ora la settima. Par., 145.

Ottima, e sentitamente; per Ottimamente, ecc. Inf., 95.
Ottusi. Non capere in triangolo du' ottusi. Par., 250.

Ottusi. Non capere in triangolo du ottusi. Par., 250. O V

Ove: per Nel qual termine, risponde ad Ivi, che è: In quel termine. Purg., 410.

Ovile bello, chiama Dante la patria. Par., 426.

P. Segno de'peccati; impresso dall'Angelo in fronte a Dante; che si cancella, al passo da un girone all'altro. Inf., 453 e seg.

P sette, scolpiti dall'Angelo in fronte a Dante. Inf., 153e seg. P sette, descritti dall'Angelo in fronte a Dante. Purg., 133.

P (i) scolpiti in fronte a Dante dall'Angelo, gli sono levati ad ogni girone: ond'egli va su sempre più lieve. Purg., 172. Pace volli con Dio, in sullo stremo Della mia vita; mi

rappacificai con Dio. Purg., 183.

Pace postrema. ecc. Spiegato. Par., 228.

Pacificati a Dio, per Riconciliati per penitenza. Purg., 73.

Padre eterno; mal fu dipinto a colori, con faccia di sole.

Purg., 44 e seg.

Padre. Lo più che padre. Purg., 298.

Padri, hanno carissime certe cose. Inf., 137 e seg.

Pagarc. Esser pagato a stajo ben colmo. Inf., 453.

Paglia. Le cappe delle vesti di piombo, che Federigo mettea addosso a'condannati, eran di paglia, verso quelle degli ipocriti. Inf., 385.

Pale della ruota del mulino, dove urta l'acqua che la volge Inf., 313.

Paléo. E letizia era ferza del paléo: è spiegato. Par., 248. Palermo, Vespro Siciliano. Par., 109.

Palle dell' oro; è un'arme di famiglia. Par., 225.

Pallido ed anelo; forse così scrisse Dante, e non pavido. Par., 295.

Pallottola. Far faccia di pallottola. Par., 315.

Palma. Bordon di palma cinto, è spiegato. Purg., 428.

Palma della mano. Che si acquisto con l'una e l'altra palma; cioè col morir Cristo in croce. Par., 124.

Palmi 50, sopravvanzava dall'umbilico in sù, Nembrotte. Inf., 442.

Pane, gittato per ira contro un povero, valse assai a salvar un avero. Purg., 399 e seg.

Pandi il pensier. Par., 206.

Panni bigi. Renduto in panni bigi; cioè: Fattosi frate. Purg., 259.

Panno. Pigliar il panno pel verso. Par., 357.

Paolo Orosio. Par., 143.

Paolo (S.) rivelò a Dionigio l'ordine delle gerarchie Angeliche. Par., 587 e seg.

Papa, sua dignità onorata sempre da Dante. Purg., 256.

Papa, straziato da Dante a torto. Par., 355 e seg. Pape Satan, ecc., è spiegato. Inf., 80.

Papi, morduti da Dante contro il dovere. Inf., 263 e seg.

Papi, co' due reggimenti, furono Santi, e ben guidaron la Chiesa: contro la sentenza di Dante. Purg., 288. Papiro. V. Carta.

Papiro acceso, piglia nel lembo della fiamma un colore tra 'i bianeo e 'l nero. Inf., 337.

Paradiso terrestre, che comincia farsi sentire a Dante. Purg., 357 e 359.

—Paradiso di Dante, non cede in bellezza alle due prime Cantiche. Par., 1 e seg.

Paradiso di Dante; il seguitarlo in questo volo, non è cosa da tutti. Par., 25.

Paradiso in cielo, è ogni dove. Par., 47.

Paradiso, da Dante descritto con immagini corporali. Par., 136.

Paragoni di cose basse, non disdicono ad alto concetto. Par., 289.

Parche filando; descritte da Catullo. Par., 213.

Pareggio: non Poleggio. Par., 309.

Pareglio, e Pareglie. Che fu di sè pareglie l'altre cose, ecc. è spiegato. Par., 351.

Parer inquesta nostra giustizia, ecc., spiegato. Par., 54. Parere, per Apparire. Inf., 18 e spesso nel poema.

Parete. Far parete di sè al sole : è Non lasciar passare la luce, ma gittar ombra. Purg., 339.

Parete. Quinci e quindi avean parete Di non caler: è spiegato. Purg., 414.

Parevi morto; cioè, Si vedea la tua morte nel volto, negli occhi, e nella giacitura. Purg., 167 e seg.

Pari di lei. Purg., 374.

Parlando andava, per non parer fievole : segno di forza è il parlare, andando su per l'erta. Inf., 257.

Parlare e lagrimar mi vedra' insieme. Inf., 436.

Parlar visibile; cioè Scolpito in figure di marmo. Purg., 146. Dovea esser breve, e con piccoli cenni, per essere verisimile. Ivi.

Parlare, è proprio del solo uomo. Purg., 526.

Parlare è naturale all' uomo : ma così o così, è rimesso al suo piacere. Par., 354.

Parlasia, che travolse la faccia ad uno. Inf., 277.

Parlava camminando il Poeta, per non parer fievole-Inf., 328.

Parnaso: in Parnaso: adoperato in forza di; Per finzione poetica. Purg., 369.

Paroffia del cielo: spiegato. Par., 381.

Parola di Dio, è principio del credere. Par., 325.

Parole, non sono inutili, ma necessarie al merito degli scritti-Inf., 98 e seg.

Parole e sangue usciva. Inf., 188.

Parole avviate, e poi scolpite da una fiamma, ad uso di lingua. Inf., 360.

Parole di due sensi, l'un contro l'altro. Purg., 65.

Parsimonia degli abbellimenti poetici, è l'arte da mantener il piacere ne' lettori. Purg., 58.

Parte, avv., per In questo mezzo. Inf., 383.

Parte: per In quello che, Mentre che. Purg., 268.

Parte andava forte: è spiegato; rigettando Parte andavam forte. Purg., 269.

Parte. Aver parte in una cosu; è Averci ragione. Purg., 399.

Parte. Per mostrarsi di parte (Guelfa). Par., 117.

Parte. Farsi parte da sè stesso. Par., 239.

Parte: per Termine, o stato di cose. Par., 270.
Particolari idee, commuovono più che le generali. Inf., 385.

Particolarità minute, notate da Dante. Inf., 111.

Particolarità vive, che Dante nota nelle cose. Inf., 152.

Particolarizzare di Dante, ravviva il concetto e la pittura. Inf., 385.

Partito, Mettersi ad un partito; per Accettare una proposta. Purg., 333.

Partorir letizia in su, ecc., spiegata la terzina. Par., 13, sopra Partorire, le donne chiamavano Maria V. Par., 214. Parce (gli) di partirsi: cioè Giudicò di dover partire.

Inf., 233.

Pasciuto di riquardar: cioè, Sazio. Purg., 344.

Pascoli mal sani, fanno intristire le pecore. Par., 159.

Passar sopra ad un uomo crocifisso in terra, che faceano gli ipocriti. Inf., 319.

Passar il tempo, senza avvedersene; è de' gran diletti o dolori. Purg., 14.

Passarsi, per Passarci. Inf., 77 e seg.

Passava lievemente caldi e gieli. Par., 34.

Passeggiando per la viva luce (con gli occhi). Par., 424. Passeggiati marmi; sopra cui altri passeggiò. Inf., 236.

Passere di Lesbia : di Catullo. Inf., 145.

Passi della notte, con che sale: sono le ore. Purg., 125 eseg. Passi, che trasportano l'uomo: egli è, quando e' va sopra fantasia, e cammina senza saperio! Purg., 361 e seg.

Passi. Quel de' passuri, e quel de' passi piedi: spiegato. Par. 284.

Passion porta al, ecc. Inf., 278.

Passione impressa, che resta del sogno avuto e dimenticato-Par., 448.

Passo. Poi ch'entrati eravam nell'alto passo, nel mare. Inf., 357 e seg.

Passo d'uomo camminando, descritto. Inf., 378.

Passo passo: questo e l'andar proprio di chi vede cose pictose e di dolore. Inf., 388. Passo pel centro della terra, che fece Dante. Inf., 465 e seg. Passo; figuratamente, detto del parlar delle anime ad agio, ovvero in fretta: Or a maggiore ed or a minor passo. Purg., 265.

Passo. Piccol passo con passo seguitando: purg., 374.

Passo (al) forte, che a sè la tira: spiegato. Par., 201 e seg. Passuro. Quel de' passuri, e quel de' passi piedi. Par., 284. Pastaccio terreno: metal. Par., 357.

Pasto (V. L.), è Pasciuto. Par., 267.

Pastor fido. Commedia; piena di arguzie irragionevoli. Inf., 443.

Pastor della Chiesa, ruminar può, ma non ha l'unghie fesse: spiegato. Purg., 215.

Pastura. Qual sapesse qual era la pastura Del viso mio nell'aspetto beato. Par., 288.

Pasture da pigliar occhi, per aver la mente. Inf., 161 e seg. e Par., 366.

Paternostro. Purg., 454 e seg. Le due ultime dimande sono pe' soli viatori. Ivi, 463.
Paternostro. Faqli per me un dir di Paternostro. Purg., 346.

Pateriostro. Parg., 346.
Patria vera di noi, è il ciclo. Purg., 180 e seg.

Patria, il ritorno ad essa è dolcissimo. Purg., 356 e seg. Patria, è la cosa di tutte più cara. Par., 239.

Patria. Se Dante la mordesse, come fece, per zelo, o per amor di vendetta. Par., 331.

Patrici di questo impero. Par., 445.

Patto. Stare al patto, Stare a' patti, son due cose. Purg., 66. Paura, e suoi effetti. Inf., 11.

Paura di Dante, alla porta dell'Inferno: ne è rincorato da Virgilio. Inf., 34.

Paura di Dante, che in groppa a Gerione, calava nel pozzo per l'aria. Inf., 245 e seg.

Paura somma di Dante; veduto Lucifero. Inf., 458.

Paura descritta. Divenni: tal... Qual è colui, che nella fossa è messo. Purg., 348.

Paurose cose, Da far paura. Inf., 29.

Pausare, è Aver pace, Riposare. Par., 436,

Pavire, Latino; è Battere, Purg., 18,

Pecore, che si muovono o stanno, secondo che veggono far le prime dinanzi. Purg., 51 e seg.

Pecore sbrancate dal Pastore. Par., 159.

Pecore, che tornano pasciute di vento. Par., 398.

Peculio: è Gregge. Par., 159.

Peggio. A peggio: avverbio: Alla più trista. Purg., 146. Peggiorare, che fanno i fanciulli, crescendo in età. Par., 371.

Pel del capo insieme misto. Inf., 352 e seg.

Pelle della fiera; detto per accennar vittoria di lei. Inf., 12. Pelle. Si che due bestie van sotto una pelle. Par., 294.

Pellegrino, che intenerisce sentendo sonare l'Avemaria la prima sera dalla sua partita. Inf., 148.

Pellegrin nuovo: che usci di patria la prima volta. Purg., 105 e seg. Ovvcro; la sera del primo di dalla sua partenza. Pellicano, figura G. Cristo. Par., 340.

Pelo antico di Caronte, paragonato con la pittura di Virgilio. Inf., 39 e seg.

Pelo. Infin che si convenne al pelo; cioè, alle caluggini dell'età calda. Par., 121.

Pendenza di Malebolge porta, Che l'una costa surge e l'altra scende: è spiegato. Inf., 324 e seg.

Pendenza della Carisenda, torre di Bologna. Inf., 154.

Penna. Quella che tosto moverà la penna: spiegato. Par., 268. Penne verdi degli Angeli. Par., 113. Penne dell'aquila, lasciate nel carro: sono le ricchezze do-

nate alla Chiesa. Purg., 421, il carro ne è tutto coperto. Ivi, 422.

Penne. Convenne a' maschi all'innocenti penne, ecc., spiegato. Par., 439.

Pennelleggiare. Purg., 156.

Pennelli tratti: se sieno veri pennelli, o altro. Purg., 379 e seg.

Pennino: sono Alpes Poenae. Inf., 280.

Pennuta di sè: è Coperta delle sue penne; cioè dell'aquila. Purg., 421.

Pennuti in ali. Par., 209.

Pensare una cosa : è Darsene pena. Par., 318.

Pensarsi d' una cosa ; è Darsene pensiero. Purg., 351.

Pensier primo, che fa l'uomo, lo fa senza accorgersene. Par., 128.

Pentimento necessario alla giustificazione del peccatore. Purg., 598.

Pentimento cordiale, cangia gli amori nel loro contrario. Purg., 408. Per: forse usato in vece di Perchè; come si usa Poi per

Poichè. Purg., 270.

Per, in forza di Per questo che. Par., 384. Per. usato in forza di Ad uso di, ecc. Par., 278.

Per, usato in iorza di Aa uso ai, ecc. Par., 278.
Per. Pregar per pace e per misericordia. Purg., 210.

Per. Venne per me, cioè per pigliarmi. Inf., 368.

Per. Per somigliarsi al punto, ecc., è spiegato. Par., 383. Per venire, andare per alcuna cosa; vale, venire, ecc. Inf., 193.

Perazzini: suo merito con Dante. Inf., 253. Per cantare Osanna: spiegato. Par., 443.

Perchè; vale Per questo che. Purg., 391.

Perchè tu mi dischianti: Per questo che tu mi schianti i canelli. Inf., 429.

Per Dio: formula di scongiuro. Purg., 303.

Per iscritto; cioè Aperto, come fosse scritto. Inf., 124.

Per nemica, è Come nemica. Pur., 173. Per poco, vale, Da poco in qua. Inf., 230.

Per trionfare; cioè Per ragion del trionfo. Par., 13.

Per via: vale, Ad uso di via. Purg., 165. Perchè, in senso di Che. Purg., 87, 88.

Percuotere il piè in una cosa. Inf., 427.

Percuoter nel vero; è Dir vero: presa la figura dall'arco che saetta. Par., 54.

Percuotere in una cosa: cioè Dare, Cozzare. Par., 172. Perdere il ben dell'intelletto, cioè Dio; somma miseria. Inf., 32.

Perdonanza, per Indulgenza, Perdono. Par., 399.

Perdono: a questo è Dio più inchinevole, che al castigo. Purg., 134.

Perdono: al passo del perdono: che cosa sia. Purg., 176.

Peregrin siam tutti nel mondo. Purg., 181.

Peregrino, che con diletto guarda il suo voto. Par., 423.

Perfezione alle cose date dal Poeta. Inf., 142.

Pericoli: il timore li fugge, il coraggio gli scontra. Inf., 105. Perizoma (V. Greca), Cintura. Inf., 412.

Perla in bianca fronte, appena si riconosce. Inf., 252.

Permutazione de' voti, quando si possa fare. Par., 62, ma non dee l' uomo farla di suo capo, Ivi 62 e 63.

Perocchè: in luogo di Acciocchè. Par., 148. Persona, è il Corpo. Inf., 65.

Persona. In persona di sè, 397.

Persone divine, come procedono l'una dall' altra. Par., 457. Pesca (chi) per lo vero, e non ha l'arte, Par., 184.

Pescator (il); per S. Pietro. Par., 258.

Peschiera descritta, Inf., 280.

Pesci, guizzan sopra l'orizzonte: poco manca al Sole. Inf., 170.

Pesci celesti, descritti. Purg., 124 e seg.

Pesi, che fanno cigolar le bilance: figuratamente. Inf., 317. Pesi enormi, portati da' Superbi nel Purgatorio. Purg., 156 e seg.

Peso . . . del dubbiar. Par., 283.

Pesol, avverbio : Penzoloni. Inf., 380.

Pestar l'orme d'uno. Inf., 227.

Petti di due traditori, stretti insieme. Il piauto gocciato in mezzo, si agghiaccia e li serra fra loro. Inf., 423.

Petto delle svalle, fa l'uomo riversato nella faccia. Inf., 279. Petto, per Persona. Par., 178.

Phaleratis dictis ducere aliquem, ovvero promissis. Menar per la lunga con belle parole. Inf., 363.

Philomela sub umbra, di Virgilio. Inf., 144.

Phonascus, spiegato. Inf., 155.

PIA fatta morire dal marito. Purg., 78.

Piacere che dà sempre Dante, leggendolo, donde venga. Inf., 439.

Piacere, Parlare ad uno a ben piacere : cioè . Dirgli cose di suo queto. Purg., 333.

Piacer proprio, dee esser la guida dell' uomo, purgato che egli sia dalle male affezioni. Purg., 357 e seg. Piacer di Dio, è il solo piacere de' Beati. Par., 45 e seg.

Piacer, per La cosa che piace. Par., 432.

Piaceri dello spirito, non istancano o nojano mai. Par., 9. Piaga, è Colpo, Botta. Purg., 133.

Piaga. La piaga, che Maria richiuse, ed unse, ecc., terzina spiegata. Par., 432.

Piaggiare; cioè Star infra due, Star sull'ali. Inf., 79.

Piagnere, per Mostrar segno di dolore. Inf., 268.

Pianeti, rappresentano le anime; ma la loro sede ferma è in cielo. Par., 52. Pianeti. da Dante veduti dall' alto del cielo. Par., 302 e seg.

Pianeti vanno obliqui, per bene del mondo. Par., 127 e seg. Piangersi d'uno: per Dolersi d'uno. Inf., 435. Pianta, trovata da Dante nel fine del Purgatorio: alla quale

Adamo peccò. Purg., 416 e seg.

Pianta vietata ad Adamo, giustamente. Purg., 428.

Piante strette a terra e intra sè ; son quelle di pudica donna, ballando, Purg., 364.

Pianto attribuito alle cose irragionevoli; e così altri affetti. Inf., 15 e seg.

Pianto di tenerezza fa vergognare, e voltar in là Beatrice. Inf., 29 e seg.

Pianto dirotto, è segno o sfogo di gran dolore. Inf., 72, Pianto, che bagna le natiche, Inf., 150,

Pianto e riso, nelle passioni proprie, non possono essere ritenuti. Purg., 278.

Pianto ghiacciato fra due, stretti nel petto insieme, che gli serra. Inf., 424.

Pianto, che non lascia piagnere, aggielandosi sugli occhi. Inf., 449.

Piazza franca. Par., 315.

Piccarda, sorella di Forese. Purg., 310 e seg.

Piccarda, posta nella luna, per manco di voto. Par., 43.

Picchiapetto, non si vuole che fosse Dante: ma e' fu. Purg., 208.

Picchiare. Come ciascun si picchia: spiegato. Purg., 147 e seg-

Piccioletta luce, è Paolo Orosio. Par., 112.

Piccolezza di un punto di lume, rappresentante Dio; ajutata e aggrandita dalla forza del raggiare. Par., 374 e seg. Piccolezza del detto punto, recata al sommo. Ivi.

Piche, volutesi provar con le Muse a cantare. Purg., 6 e

mutate da loro in gazze, 7.

Pie' molli: Piede del monte bagnato dal mare. Purg., 270. Piè (lo) senza la man non si spedia. Inf., 348.

Piede: a' piedi De' suoi comandamenti era devoto. Purg., 420. Piede. Stimar uno il terzo piede. Par., 318.

Piedi: sono le due funi, poggia ed orza, che tengono ferma la vela. Purg., 421.

Piedi: quanto mondo Sotto li piedi già esser ti fei. Par., 329.

Piedi: vincesti, Ver lo sepolcro, più giovani piedi: è spiegato. Par., 327.

Piegare, neutro : per Dar la volta. Purg., 420.

Piegarsi d'Anteo, per metter giù Dante, dipinto. Inf., 419 eseg. Piegarsi verso il bene, è l'Amore. Purg., 231.

Pieghe del canto: spiegato. Par., 320.

Piene le pugna; in vece di le pugna piene. Inf., 76.

Pieni (i gironi del Purgatorio) dell'alto di; cioè irraggiati del lume del sole ben alto. Purg., 245.

Pier da Medicina, predice un fatto atroce di Malatestino. Inf., 378.

Pietà e Piéta, se sia un medesimo. Inf., 43 e seg. Pietà, nell'inferno vive quando è ben morta. Inf., 276.

Pietola, patria di Virgilio, famosa per lui. Purg., 93.

Pietola, patria di Virgilio, più illustre di Mantova. Par., 236. Pietoso a questa soma; cioè, che ha pietà della soma che

porto. Purg., 186.

Pietra scema. Ma conveniasi a quella pietra scema, ecc.,

spiegato. Par., 228.

Pietro, e Pietra: spiegati. Inf., 50 e seg.

Pietro è Vicario, non Successore di Cristo. Inf., 30. Pietro, che parla contro Bonifacio viu. Inf., 458 e seg.

Pietro teloneario, di avaro divenuto limosiniero. Purg., 398 e seg.

Pietro Lombardo. Par., 142.

Pietro (S.), che parla. Par., 320.

Pigliar gli occhi, per aver la mente. Inf., 161.

Pigliar poco del cammin: è Far passi corti. Purg., 159.

Pigmalione, avaro e traditore. Purg., 263.
Piluccare; Att. per Dimagrare, Assottigliare nella carne.

Purg., 312.

Pina di San Pietro, simile alla faccia di un gigante. Inf., 412. Pineta di Chiassi: romore che fa. spirando scirocco. Purg., 367.

Pingere con esempio, è Copiare un esemplare. Purg., 418. Pio, ad uno; vale Pietoso verso uno: così per contrario si usa. Pietoso per Pio. Inf., 384.

Piogge, espresse poeticamente. Purg., 368.

Piombare, per Essere a piombo. Inf., 337.

Piombo (ti fia) a' piedi: cioè, Ti farà andar riguardato. Par., 183.

Piorno (aere), cioè Piovoso. Purg., 329.

Piovuti di ciel: spiegato. Inf., 101.

Piramo, che apre gli occhi moribondi, al nome 'di Tisbe-Purg., 350.

Piramo alla gelsa : spiegato. Purg., 428.

Pisa. Imprecazione di Dante contro di lei. Inf., 447.

Pisa piena di volpi. Purg., 189.

Pisistrato: esempio di sua mansuetudine. Purg., 202 e seg. Pittori, che leggono Dante, per isvegliare la fantasia. Inf., 370. Pittura, è opera de' poeti. Inf., 135 e seg.

Pittura (la), non la dottrina, è la materia della poesia.

Par., 10.

Pitture, perchè piacciano. Inf., 136.

Pitture di Dante in poche parole, più vive che degli altri poeti in molte. Inf., 138.

Pitture di cose anche sozze, son belle, se proprie. Inf., 265. Pivier: è Tenuta di una pietra. Par., 221.

PL

Placarsi, per Consolarsi. Inf., 138 e seg.

Placarsi, per Mitigar l'ira; Consolarsi. Par., 362. Platone definì il primo amore. Par., 246.

Plenilunii (ne') sereni Trivia ride, ecc. Par., 305.

Plenilunio, in cui levandosi la luna, tramonta il sole. Par., 588.

· ar Lample

126

Plenitudine volante; è Folla di Angeli. Par., 421.

Ploja, è il L. Pluvia. Par., 187.

Plurale accordato col singolare. Inf., 266 e seg.

Pluto, perchè detto il gran nemico. Inf., 80.

0

Poca, per Piccola. Par., 375. Ed anche, per Sottile, Debile. Ivi.

Poco ne' fianchi : è Smilzo, sottile. Inf., 282.

Poco. Per poco, è che teco non mi risso. Inf., 407.

Poco mancò, ch'io non rimasi in cielo. Petr., ed anche

dicesi; Poco manco, ch'io non affogassi. Inf., 407.

Poco sole, per Poco di giorno: usi simili a questo. Purg.,

102 e seg.

Poco : per Misero, Meschino. Par., 268.

Poema di Dante, da lui ordinato nella sua mente. Int., 67, perchè sempre più piaccia, 68.

Poesia, è Pittura di belle parole armoniche. Inf., 131.

Poesia, è Dilettare imitando. Inf., 133.

Poesia, è illuminata dallo studio de' prosatori. Purg., 250 eseg.

Poesia, è pittura, non dottrina. Par., 10.

Poeta, in che sia diverso dallo storico. Inf., 142.

Poetare, attivo : per Cantar poetando. Purg., 369.

Poeti, fioriscono le prose. Purg., 250 e seg.

Poetica d' Orazio, non è poesia. Inf., 431.

Poi e Prima, come usato. Par., 176.

Pola, presso del Carnaro. Inf., 119. Pole. o Cornacchie, che svolazzano. Par., 289.

Polinnestor omicida di Polidoro. Purg., 264.

Pollastrone cresciuto innanzi al senno, ecc. Par., 357.

Pollione. Egloga di Virgilio, che ha quel titolo. Purg., 287.

Poltre, forse per Puledre. Purg., 349.

Pome: è vinto al pome. Purg., 350.

Pome. Dorata in casa sua già l'elsa e 'l pome. Par., 225. Pome, che figura la felicità cercata da tutti. Purg., 357.

Pomo, che fu solo prodotto maturo: è Adamo. Par., 350.

Ponderoso (il) téma. Par., 309. Pondo, che l'uom sente talora dormendo. Purg., 153 e seg.

Pontare ; è Urtare e premere contro checchessia. Inf., 421.

Pontare nel velle; cioè Frugare la volontà. Par., 51 e seg. Ponte del Castel S. Angelo, sbarrato per lo lungo in due strade, nel giubbileo del 1300. Inf., 239.

Ponte. Fare il ponte, per Mandar avanti notizie, che agevolano l'intendimento delle cose a dire. Purg., 183.

Ponte, fra 'l cielo e la terra: fu da Gesù Cristo rifatto. Par., 507.

Pontificia dignità onorata da Dante , anche in un Papa a lui avverso. Purg., 262 s seg.

Popolata (è) una città da un solo uom saggio. Par., 331. Popolo. Raunarsi col popolo; è Da' nobili passare al popolo. Par., 227.

Poppe (le) volgerà u' son le prore. Par., 379.

Porci, son que' del Casentino. Purg., 188.

Porco che grugnisce, imitato, piace: e perchè? Inf., 135 e seg. Porco, quando del porcil si schiude. Inf., 396.

Porco, che diè cagion di morte a Filippo il Bello. Par., 268.

Porco di S. Antonio, che ingrassa. Par., 399.

Porquere il passo accorto: vale. Allungarlo con accorgi-

mento. Inf., 466 e seg.

Porgersi ad uno, vale, Muoversi verso uno. Par., 204. Porre in croce, per Proverbiare, ecc. Inf., 89.

Porre termine: è Determinar tempo. Purg., 423.

Porre. Nè pon nè leva; cioè Non monta, Non fa nulla. Par., 417.

Porro, Quirites. Inf., 209.

Porta di San Pietro, è il Paradiso. Inf., 47.

Porta della città di Dite, da' diavoli chiusa in faccia a Virgilio. Inf., 465 e seg.

Porta segreta, aperta da Cristo nell'Inferno. Inf., 466 e seg. Porta di Dite, aperta dall'Angelo con una verghetta. Inf., 445 e seg.

Porta, Onde usct de' Trojani il gentil seme : spiegato. Inf., 352.

Porta del Purgatorio descritta. Purg., 131 e seg. Porta: è da leggere ; e non poppa. Par., 223.

Porta, che si nomava da que' della Pera. Par., 226.

Portar fede, per Osservar fede. Inf., 190 e seg.

Portar bene ad uno, per Portargli amore, Volergli bene. Inf., 191.

Portare, per Giovare, Montare. Purg., 68 e seg.

Portar in capo cosa non saputa: accorgersene a' cenni altrui; e con la mano cercare e trovarla. Purg., 173.

Portarne, usato variamente. Inf., 303.

Portarsene è portar via. Inf., 197.

Portarsi, lat., Conferre se: non fu usato nel 300, Purg., 318 e seg.

Porte. Far porte del cielo agli occhi. Purg., 203.

Porti: sono i fini peculiari, o istinti di ciascuna creatura, che si muove per lo gran mar dell'essere. Par., 49.

Portiere del Purgatorio descritto. Purg., 432. Parole da lui

dette a' Poeti, e risposta di Virgilio. Ivi.

Portitor has horrendus aquas, ecc. Caronte descritto da Virgilio. Inf., 39, paragonato con quel di Dante. Ivi, e seg. Porto di Malamocco. V. Malamocco.

Positura e modo del parlare degli orbi. Purg., 185.

Possanza suprema, Cristo. Inf., 158 e seg.

Possente Se' fatto a sostener lo riso mio. Par., 308.

Possessivo di Dominus è, Dominico. Par., 170.

Possibile: il passo Possibile a salir persona viva: cioè, il passo, dove un vivo possa salire. Purg., 155.

Passibile intelletta: spiegato. Purg., 326 e seg. Passibile: vario uso. Par., 297 e seg.

Possibile: vario uso. Par., 297 e seg.

Posta. Dar la posta; spiegato. Inf., 450 e seg. Posta. Tener posta ferma. Inf., 454.

osta. Tener posta ferma. Int., 451.

Posta, mutata dalle Ore, che tirano il carro del Sole, o accoppiano a lui i cavalli. Purg., 169.

Posta. Quando io dalla mia riva ebbi tal posta, che, ecc., spiegato. Purg., 379.

Poste. Pigliar poste di luogo e di tempo. Inf., 465.

Posteri, come circoscritti da Dante. Inf., 149 eseg. e Par., 244.
Postille de' nostri visi, tornano deboli dallo specchio dell'acqua limpida. Inf., 152 e seg.

Posto e Porre, val Determinare luogo, ora, ecc. Purg., 94. Potenza pura, e Potenza con atto. Par., 393.

Potenziata complessione; è Natura in potenza. Par., 94.

129

Potere ad una cosa. Purg., 151.

Potere armi, o il mare, ecc., vale; Poter portare, palire, ecc. Par., 220.

Potere i disagi del mare: è Poter patire, ecc. Par., 387. Pover cielo: Belli usi di povero, e pauper. Purg., 219 e seg.

Povertà. Esempi di questa virtù. Purg., 258 e seg.

Povertà, da S. Francesco presa in isposa, e fatta amare dagli uomini. Par, 130.

Povertà, quanto fu coraggiosa e forte, salendo in croce con Cristo: luogo esaminato. Par., 150. Povertà, rimasa vedova di Cristo, penò 1100 e più anni a

trovar marito. Par., 150.

Povertà, dalla quale S. Francesco morendo, si accommiatò. Par., 156.

Pozzo, in mezzo di Malebolge, descritto. Inf., 247.

Pozzo, che mette nel fondo dell' universo; luogo de' traditori. Inf., 350.

P R

Praecentor, spiegato. Inf., 155.

Praefari honorem: era Medicar, o ammollir certe parole di malo augurio, prima di dirle. Purg., 89.

Praefiscine; spiegato. Purg., 89.

Praepediuntur crura vacillanti; dell'ubriaco di Lucrezio. Inf., 146.

Prandere un cibo. Par., 334.

Pratica di lingua è necessaria, oltre la critica, per ben leggere i codici. Purg., 64, 66... Prato di fiori, illuminato dal sole, che passa con un rag-

gio per fratta nube. Par., 310.

Prava, aggiunto dato a Firenze: luogo di Dante spiegato. Inf. 316.

Precedere. Che ne prima, ne posoia precedette. Lo discorrer di Dio sovra quest' acque. Par., 592.

Preciso. Non è 4 seguire al mio cantar preciso: spiegato. Par., 408.

Preda d'un torrente; cioè La belletta, ecc. Purg., 76. Predella, spicgata. Purg., 87.

Predestinazione, occulta e impenetrabile. Par., 280.

Cesari, Bellezze, vol. IV.

Predicatori del tempo di Dante, sferzati. Par., 598. Predicatori buffoneschi. Par., 398.

Prefazi; per Indizi, Figure. Par., 413.

Preghiere chi le aspetta, vedendo già il bisogno del prossimo, è come gli dicesse un bel No. Purg., 225.

Prelibare: è Assaggiare anzi tempo. Par., 318. Preme a noi, per Fa pressa, Si strigne verso di noi. Purg., 72.

Premer lo fondo, per Abbassarsi, di un fiume. Inf., 183. Premere il cuore; detto di dolor disperato. Inf., 455.

Premere, Quasi torrente ch'alta vena preme : cioè urta spinge. Par., 172.

Premevan st, che bagnavan le gote: val pontavano, ecc. Purg., 180.

Prendere ripa, monte, campagna, è Mettersi per que' luoghi. Inf., 83.

Prender la fede, è Acquistar fede, Persuadere. Inf., 282. Prendere, neutro; per Incogliere. Inf., 565.

Prendete il monte; è. Avviatevi su pel monte. Purg., 19.

e dicesi anche di mare, di campagna, ecc. Prendere il cerchiar; è, Cominciar che fa il girone del Purgatorio. Purg., 251.

Prendere la campagna, il monte, il mare : è Mettersi andando per essi. Purg., 359.

Prendere spazio: è Trascorrere tanto di via. Purg., 416. Prender l'acqua; come Prender la campagna, ecc., è: Mettersi per lo mare. Par., 23.

Prendere, per Intendere, Riconoscere. Par., 153.

Prendeva Il quanto e 'l quale di quella allegrezza, cioè Comprendeva. Par., 417.

Prender l'andare, è Avviarsi. Purg., 19. Prescritto il militar, vale Terminato, Par., 337.

Prescrivere è Porre termine. Par., 293. Prescrivere tempo: è Diem dicere: Par., 318.

Presente, avverbio. Par., 242.

Prestar sè ad uno: è Fargli copia di sè. Par., 12.

Presto. Ad amar presto; cioè Fornito di tutta attitudine ad amare. Purg., 250.

Presunzione di taluni, che appuntano i primi maestri, fa

PRO 154

loro perdere il diritto, che sia lor perdonato nessun difetto. Purg., 286 e seg.

Presunzione dell'uomo, che dimanda a Dio ragione della sua giustizia. Par., 265.

Prete. Possoire a cercar del Prete: vale Son morto. Par., 357. Pria saresti lasso: costrutto spiegato. Par., 56.

Prima. L'anima prima, ecc., è Adamo. Par., 349.

Prima e poi, come usato. Par., 476.
Prima ne poscia, non sono in Dio. Par., 392.

Prima ne poscia, non sono in Dio. Par., 392. Prim'arte: è la Grammatica. Par., 174.

Prima (di) notte: alla latina. Purg., 72.

Primavera, descritta da Lucrezio. Inf., 146 e Par., 386.

Primavera, che Proserpina perdette : che sia. Purg., 365. Primavera, per Fiori ed crbe, ecc. Par., 412.

Primipilo. Par., 323.

Primizia, per Ceppo di famiglia. Par., 217.

Primizia, (la) de' Vicarj suoi: de' Vicarj di Cristo, è S. Pietro. Par., 334.

Primizie dell'eterno piacer; è il paradiso terrestre. Purg., 376. Primo. I cerchi primi de' nove; sono i due primi. Par., 383.

Principi Cristiani svergognati da Dante. Par., 268. Privare, assoluto; per Rubare. Purg., 75.

Probitade: rade volte discende per li rami; cioè di padre in figliuolo. Purg., 104.

Processo; per Opera. Par., 92 e seg.

Prodigalità, fu il peccato di Stazio. Purg., 285.

Prodighi e Avari, e loro pena. Inf., 125 e seg.

Profession pubblica della sua fede, è necessaria al Cristiano. Purg., 289.

Profession religiosa di una monaca di S. Chiara. Par., 48 e seg.

Profferenze, è il nostro Esibizioni. Purg., 333.

Profferirsi, è il nostro Esibirsi. Par., 100.

Profferse un vero: è da Profferire, Recitare. Par., 387. Proffilare i segni: è Disegnare, Contornare. Purg., 269.

Profondo, sust., è L'Interno. Par., 115.

Profondo per Altissimo. Par., 404.

Promesse, sono una pronta scortatoja, per levarsi alcuno d'attorno. Purg., 83.

Promettersi : vale, Far profferenze di sè. Par., 107. Promotore istinto ne' cuor mortali: e spiegato. Par., 20.

Prontare, è Sforzare. Purg., 174. Propagginamento de' modi di una lingua in que' d'un'altra-Inf., 356.

Propagginare: supplizio. Inf., 268.

Proposto: per Messo innanzi, per cibo. Par., 377.

Proprietà delle parole, dà novità alla poesia. Inf., 137. Proprio, sustantivo; val Proprietà, Possession propria, Par., 14 e seg.

Prorc. Le poppe volgerà u' son le prore. Par., 372.

Prosa, è il saggio da prendere d'uno scrittore. Purg., 251. Prose, fiorite dallo studio de' Poeti. Purg., 250 e seg.

Proserpina rapita, cogliendo fiori. Purg., 363.

Prosunzione di un certo comentatore, potrebbe imporre ai. semplici. Par., 158.

Protendersi, è Stirare il corpo. Purg., 247.

Protendersi. In su le man' commesse mi protesi : atto di uom inorridito. Purg., 348.

Proterve. detto delle capre affamate. Purg., 584.

Prova. Far prova, è Provenir bene, Allignare. Purg., 596. Prova. Fa mala prova ; è Non riesce, Non attecchisce. Par., 112.

Provenzan Salvani: sua umiltà in favor dell'amico. Purg., 160 e seg.

Providenza ha posto ordine nelle cose create. Par., 110.

Providenza, è come saetta scoccata al segno. Par., 110, 112, Prudenza, con tre occhi in testa, e guida il ballo delle altre tre Virtù Cardinali. Purg., 584.

Pruno, rigido il verno, con la rosa in primavera. Par., 184. PI

Pudicizia, salvata alle fanciulle da S. Niccolò. Purg., 258. Puglia: strage ivi fatta da' Romani. Inf., 371.

Pugna col sole: detto della rugiada, che si mantiene fresca, contro il sole nascente. Purg., 21.

Pugnare: spiegato. Inf., 76 e seg.

Pugno chiuso, e Crin mozzi. Inf., 87. Pullular. Inf., 92.

Pulzelle, maritate da S. Niccolò, Purg., 258.

Punga, per Pugna. Inf., 108.

Punger sè stesso; quasi, Sprona te stesso; ti affretta. Inf., 410.

Punta. Parlare per punta; è (pigliando la figura dalla spada)
Parlare ad uso direttamente: e per taglio, è Parlar di rimbalzo. Purg., 402.

Punta. Ripreme la punta del desio, ecc. Par., 296.

Puntelli. Casa spalcata, e in puntelli. Par., 357. Punto di luce acutissimo, che rappresentava Dio. Par., 374.

Punto di luce acutissimo, che rappresentava Dio. Par., 374.

Punto indivisibil di tempo notato da Dante, nello scontrarsi del sole e della luna nel plenilunio. Par., 388.

Punto. Qui farem punto. Par., 443.

Pupilla viva, rappresenta in atto la letizia dell'animo. Par., 31.

Pupilla dell' Aquila celeste è David. Par., 278.

Pure a noi converrà vincer le punga, ecc. Se non . . . tal ne s'offerse: spiegato. Inf., 108.

Purga de' vizj, è men dolorosa, quanto ella più avanza; e nel fine porta dilette. Purg., 63.

Purgare, per Espiare, Far penitenza. Purg., 311. V. Anguille.

Purgazione dell'uomo, ajutata dalle vite attiva e contemplativa. Purg., 355.

Pur me, pur me: forza di questo replicare. Purg., 70. Putta, detto della rabbia Fiorentina. Purg., 159.

Puttana, seduta nel carro, civettando con gli occhi. Purg., 422. Q. U

Quaderno della vostra materia: spiegato. Par., 239.

Quadra. Quando 'l sol muta quadra, ecc., è spiegato. Par., 354.

Quadrel posa, E vola e dalla noce si dischiava: è spiegato. Par., 25. Qual che fosse, è. Qualunque fosse. Inf., 414.

Qual se' tu ? per Chi sei tu ? Inf., 435.

Qual: uso notevole di questa voce. Purg., 310. Qual ch'uom prenda; è Qualunque si prenda. Par., 149.

Qual &? per Chi è? Par., 442.

Quale. Singolar costrutto che da questa voce. Purg., 533. Quale, per Come; rispondendogli tale, così. Purg., 407.

Quale (il): per La qual cosa. Matura Quel, senza il quale a Dio tornar non puossi. Purg., 254 e seg. Quale (il), per La qualità. Par., 417.

Quallaltra, nome proprio dato ad uno che gridava spesso, Qua l'altra (sferza): Cedo alteram. Inf., 425.

Qualche: usato per Qual che. Purg., 190.

Qualis populea, ecc., di Virgilio. Inf., 143 e seg.

Quando risposi, cominciai, ecc., spiegato. Inf., 66 e seg. Quando, sust. Tra uno ed altro quando. Par., 304.

Quanto era uccello: cioè Nelle parti che avea (il Grifone ) dı uccello. Purg., 383.

Quando (il), e'l quale per La quantità e la qualità. Par., 417.

Quartanario dipinto. Inf., 244.

Quel giorno più non vi leggemmo avante: è spiegato. Inf., 69, 70.

Quel; color, che di fuor villà mi pinse, ecc., spiegato-Inf., 107.

Quel e quel: in luogo di L' uno e l'altro: o Questo e quello. Par., 47.

Quel mormorar dell'aquila, ecc., è da dire : non, per l'aquila. Par., 277.

Ouello, e quel, per Quello e questo. Par., 185.

Quello che: risponde al Quid dubitativo de' Latini. Par., 234. Questa lor tracotanza non m'è nuova; spiegato. Inf., 106, Questi'ti sia or primo, ed io secondo: spiegato. Inf. , 183.

Quercia. Far quercia; è Tener alte le gambe, e 'l capo in terra. Inf., 457.

Qui. Libero è qui da, ecc., vale, Libero è questo luogo. Purg., 272.

Quia. State contenti . . . . al quia: spiegato. Purg. 47 e seg. Par., 438.

Quincentro, è Qua entro. Inf., 390.

Quinci: è Per di qua. Purg., 199.

Quinci. Io m'innamorava tanto quinci; cioè di quel canto. Par., 200.

Quindi fu' io: per Di quella città natio. Parg., 73 e seg. Quindi parliamo, e quindi ridiam noi, ecc., cioè Per questo mezzo. Purg., 350.

Quisquilia, vale Impedimento. Par., 348.

Quisquis es armatus, ecc. Parole di Caronte in Virgilio. Inf., 40.

Quivi; per In quel tempo. Purg., 72 e seg.

Raab beata nel pianeta di Venere. Par., 123 e seg. Perchè prima di tutti levata lassù ? Ivi, 124.

Rabbia del pizzicor; per Pizzicore rabbioso. Inf., 388 e seg. Rabbia, ed amor di vendetta, dipinto. Inf., 400 e seg.

Rabbuffarsi, spiegato. Inf., 88.

Raccertarsi di un dubbio, descritto. Purg., 131.

Raccogliere le parole, per Udire, Notare una cosa. Purg., 190. Raccogliersi: bell'uso dato a questo verbo da Dante. Purg., 360.

Raccorciar la fatica : vale : Abbreviar la pena. Par., 210. Raccorciar la via col tempo : spiegato. Par., 399.

Raccorse (si): per riaccorse. Par., 163.

Rachele: suo sito nel cielo. Par., 432.

Rade l'alta pietra; è Varasente all'alta pietra. Purg., 171.
Radice. Da que' ch'hanno al voler buona radice; cioè,
Che sono in grazia di Dio. Purg., 184.

Radice umana; per dire Adamo ed Eva. Purg., 369.

Radice. D'un altro vero andare alla radice. Par., 186.
Radici del tempo, sono nel cielo ultimo di sopra, e le frondi negli altri di sotto. Par., 370.

Radit iter liquidum, ecc. Inf., 63.

Rafel, Mai, ecc. Borbottar di Nembrotto. Inf., 418. Costui non intendea nessun linguaggio: come dunque Virgilio a lui parla? Ivi, 419.

Raffigurar alcuna persona : descritto. Purg., 414.

Raffinamenti di concetti, contrarj al vero bello e al diletto. Inf., 442 e seg.

Raffinare; per Raffinarsi. Purg., 118.

Raffinatezze cercate da molti poeti, non sapendo dilettare co' naturali colori. Inf., 440.

Raffinatezze ed arguzie, non possono dar diletto costante. Inf., 140 e seg. è difficile il piacera colla sola natura, 141.

Raffrontarsi di più poeti, a dir la cosa medesima con le stesse forme. Purg., 77 e seg.

\* Capital III Carlogle

Raffrontarsi, che fa l'uomo, vedendo cosa che non ben conosce alla prima; è Certificarsi a fronte dell'oggetto. Purg., 225.

Raggiandomi: spiegato. Par., 86.

Raggiare, usato diversamente. Par., 87, 90, 95.

Raggi ultimi del sole tramontato, si levano tanto, che appariscon le stelle. Purg., 226.

Raggio incidente, che risalta con angolo eguale. Purg., 197 e seg.

Raggio; che è ricevuto nell'acqua. Par., 26.

Raggio (di Dio), che illumina il cielo altissimo, e muove i cieli soggetti. Par., 415.

Ragione ajutata dalla poesia, è rappresentata da Virgilio guida di Dante. Inf., 20. Essa dovea essere la prima scorta, per uscire da' vizj. Ivi.

Ragione, per Ragionamento. Purg., 193.

Ragione. Metter ragione con sè; è Esaminar la coscienza. Purg., 400.

Ragioni, per Ragionari. Purg., 291.

Ragna, in cui fu trasformata Aragne. Purg., 168 la trasformazione appariva mezza fatta nel Purg. Ivi.

Rallargar l'intento, cioè la voglia. Purg., 42.

Rallargati: parla di due, che usciti da uno stretto, si spartirono al largo. Purg., 318.

Ramarro che muta siepe. Inf., 339.

Ramo, rende alla terra le sue spoglie. Inf., 42.

Ramo svelto da Enea, che goccia sangue: in Virgilio, lontano dalla natura. Inf., 189.

Ramo. Di ramo in ramo, per Di un punto in altro di questione. Par., 527.

Ramogna, Voce d'ignoto senso. Purg., 153.

Ramondo Berlinghieri, ingrato ed ingiusto con Romeo. Par., 84.

Rampollare, detto del pensiero. Purg., 70.

Rampollare nella mente, è Ravvivarsi nella memoria. Purg., 350.

Rana, che riman fuor con la testa, ritraendosi le altre sotto l'acqua. Inf., 300.

Rana e 'l Topo, favola d'Esopo. Inf., 514.

Rancura. Purg., 150.

Rane che si dileguano. Inf., 114. Rane col muso fuori. Inf., 425.

Rannicchiamento della persona, descritto. Purg., 150.

Rannicchiare, è Restringere, Aggomitolare. Purg., 147. Rapide (rapaci), detto delle capre. Purg., 354.

Rapidità di moto, dipinta col suono del verso, Ed ei sen' qio, come venne veloce. Purg., 28.

Rapidità del fugare, che gli Angeli fecero il serpente del Purgatorio. Purg., 417.

Rapidità di una saetta scoccata; è dipinta. Par., 70.

Rapidità dell'entrar, che fece Dante nel sole, come mostrata. Par., 428.

Rapina della bufera. Inf., 60 e seg.

Raro e denso credea Dante produrre le macchie nella luna: ma non era. Par., 28.

nia non cra. Par., 20.
Raso un colpo; cioè una piaga de' sette P. Purgat., 282.
Rattrapparsi da' piè, è Raccosciarsi. Inf., 258.

Raunarsi indietro; detto di mente, che si restringe. Purg., 238 e seg.

Raunarsi col popolo: è Farsi di popolo, essendo de' nobili. Par., 227.

Ravenna: suo stato al tempo di Dante. Inf., 404.

Ravignani, stavano in casa, sopra la Porta di S. Pietro. Par., 453.

Re. E più e men che Re era in quel caso, (Davidde): spiegato. Purg., 142 e seg.

Re Giovane, è da dire; non Re Giovanni. Inf., 375 e seg. Re di Francia vituperati. Purg., 259 e seg.

Re giusti e pii, costellati in un' Aquila. Par., 260.

Re (i), sono tali più per la giustizia da loro amministrata, che pel grado. Par., 282.

Realmente; cioè Con atto di real maestà. Purg., 592.

Recarsi a mente ad alcuno, è Ricordargli il suo nome-Purg., 82.

Recens latino, è il Fresco nostro. Vedi usi. Purg., 38. Reciso. Come chi trova suo cammin reciso. Par., 309. Reddire sovra sè ; vale (detto della mente) Richiamar a sè le cose vedute. Par., 246.

Reddissi, per Tornò. Par., 154. Redimita di corona. Par., 154.

Redimita di corona. Par., 454. Regge, è Porta. Purg., 155.

Regge, per Reggi, Ritorni. Inf., 126.
Reggere, diverso da Imperare. Inf., 17.

Reggi, spiegato. Inf., 127.

Reggimenti; sono gli Atti esteriori. Purg., 411.

Regina caeli, cantato. Par., 314.

Regione del cielo ; cioè Parte. Par., 581.

Regni tre, da Dante inventati ed ornati. Inf., 146.

Regole poco giovano: e vuol essere ingegno, ed esempj dei classici. Par., 144.

Religione della montagna; è il Sacro monte. Purg., 271.

Religione della montagna; è il Sacro monte. Purg., 271. Religione di Dante. Par., 27.

Religione di S. Francesco nata e cresciuta. Par., 154.
Remi, che si posano al sonar d'un fischio. Par., 343.

Remo mal tardato è, il Remare, in proprio danno altentato: figuratamente, per l'Accidia. Purg., 227.

Remo. Con la vela e co' remi . . . pinger sua barca. Lat., velis remisque. Viris et equis. Purg., 163.

Rena arida e spessa . . . du piè di Caton già soppressa. Inf., 200.

Rende figura, non Rendon sicura. Inf., 256.

Render cenno. Inf., 94.

Rende ragione; per Pagare il fio. Inf., 302.

Render vano l' udire; è Non udir più. Purg., 107.

Rendere, per Riflettere: detto di specchio. Purg., 379.

Rendere alcuno; è Figurarlo, Assembrarlo. Purg., 411.
Render solea quel chiostro a questi cieli Fertilemente: cioè.

Fruttare. Par., 294.

Render torti li diritti volti; è Rifletterli dallo specchio.

Par., 397.

Rendersi, è Arrendersi vinto. Inf., 366.

Rendersi a Dio, è Tornar a lui per penitenza. Purg., 54. Rendersi per ristoro, di, ecc., val, Ristorare, Ricambiare.

Purg., 187.

Repluere, è Ripiovere la pioggia: figuratam., Par., 338. Reprobi, non saranno dannati contro giustizia. Par., 265 eseg. Resistenza: parola bene usata in verso. Purg., 407.

Restar a posta d'uno. Inf., 126 e seg.

Restringersi, val, Accostarsi, ecc. Inf., 457.

Retaggio migliore: è La virtà : questa non passa sempre per successione. Purg., 104.

Retrorso. V. L. Retrorsum. Inf., 293.

Rezzo; il quale guarda il quartanario. Inf., 242.

Ribadir se medesima, detto di una serpe. Inf., 333.

Ricalcitrare, figuratam. Inf., 116.
Ricchezza, che cresce, crescendone i possessori. Purg.,

201 e seg. Ricchezza de' Beati, maggiore, quanti essi son più. Purg.,

201 e seg. Ricchezze della Chiesa, engione del suo guastamento.

Purg., 421. Ricciardo da Cammino, tiranno di Feltre, ucciso. Par., 147.

Ricernere, è Cernere, o Rivedere da capo. Par., 148.
Ricidere il cerchio all' altra riva: è Attraversarlo. Inf.,
90 e seg.

Ricirculando. Par., 422.

Ricolse (si) Al suo collegio, cioè, si ridusse. Par., 300. Ricogliere la ragion d'una cosa, è Comprenderla. Purg., 256.

Ricogliere le parole, è Intenderle. Par., 56.

Ricogliere le nuove note; Imparare. o pigliare l'andamento dell'aria nuova delle strofe. Par., 140.

Ricompiere, per Ristorare, Compensare. Purg., 237 e seg. Riconforta la festa di Tommaso: vale Nobilita, o rallegra la festa di esso Santo. Par., 226.

Riconoscere alcuna persona, descritto. Purg., 414.

Riconoscere da uno, è il lat., Acceptum referre alicui. Par., 301.

Ricordare. Mi si ricorda. Par., 287.

Ricordati, ricordati . . . senza dire di più. Purg., 349. Ricordo, per Ricordomi. Inf., 265 e Par., 454.

Ricucire le piaghe: per Cicatrizzarle, Saldarle. Purg., 336 e seg.

Riddare, e Ridda : sorta di ballo. Inf., 84.

Riddare, ha belle metafore. Purg., 8, 9, 10.

Ridere delle carte dipinte; è Aver bella vista. Purg., 186. Ridere: è la sola prodezza, che alcuni possano fare. Par., 146. Ridere. Vidi quivi a' lor giuochi ed a' lor conti, Ridere una bellezza, ecc. Par., 431.

Ridire. Che la mia fantasia nol mi ridice: cioè, Non me ne ricordo. Par., 520.

Ridolere. V. L. Redolere, cioè Olire. Par., 417.

Ridui; per Riduci. Par., 296.

Rifarsi. In fame e sete qui si rifà santa: cioè Per digiuno, ritorna pura. Purg., 304. Simili usi. Ivi.

Rifarsi di una cosa, è Avvantaggiarsi, Crescere di pregio per una cosa. Par., 90 e Purg., 452.

Rifeo Trojano, posto fra i Santi. Par., 245, morì cristiano per fede. Ivi, 284.

Rifiedere; Ferire ad una cosa: metafora. Inf., 282.

Rifiutar lagrime e prieghi: detto di cosa inanimata. Purg., 347.
Riformarsi la vista, abbacinata; è Riaversi, Riconfortarsi. Purg., 414.

Rifratta, è per Riflessa. Purg., 198.

Rigare il volto di sangue. Inf., 36. Il Cod. di Bagno legge così: Elle rigavan si di sangue il volto, ecc.

Rigido, detto di cibo: cioè, di forte sostanza, e duro a digerire: metafora. Par., 61.

Rigira se in se: spiegato. Purg., 327.

Riguardarsi d'una cosa; è Avertemenza di farla. Par., 296. Riguardi: son le Colonne di Ercole. Inf., 355.

Riguardo. Ch'avrà in te si benigno riguardo. Par., 240.

Rilegarsi, detto di monte cinto attorno da una strada. Purg., 474.

Rilegato; vale Posto, Collocato. Par., 44.

Rilevo, che fanno le pitture, e sculture di Dante. Inf., 152. Rilievare, per Importare. Par., 417.

Rilievo, è ciò che Dante dice, Quasi alimento che di mensa leve. Purg., 324.

Rimanere. Poca vita mortal m'era rimasa; cioè Era vecchio. Par., 204.

5 141

Rimaritare a Dio, vale riconciliare con Dio. Purg., 305. Rimbeccare, è Affrontarsi in opposito. Purg., 86.

Rimboccato, è Rivescio. Inf., 448.

Rimettere al taglio della spada. Inf., 373.

Rimorso proprio de' perfetti, ne' piccoli difetti. Purg., 41. Rimorto, quasi Morto due volte. Purg., 519.

Rimpetto (a) a me. Purg., 385.

Rimproveri di Beatrice a Dante. Purg., 393 e seg.

Rinaldo d'Asti, cotto all'aperto dalla notte sotto la neve; Par., 163.

Rincalzare alcuno: è Puntellarlo col braccio. Par., 294. Rincalzo comune; è detto di due, che stavano l'uno all' altro appoggiati. Inf., 390.

Rinfamare, è Tornare in fama alcuno. Purg., 184. Rinfiammarsi. Par., 218.

ninpammarsi. Par., 210

Ringavagna, per Ricovera; Ripiglia. Inf., 321.
Ringrazio ALLA paterna festa: all'uso latino. Par., 209.

Ringrazio ALLA paterna festa: all'uso latino. Par., 209. Rinieri scolare, nel Boccaccio; che per amor di un' Elena, assidera in una corte di notte sotto la neve: e vendetta presa della donna. Par., 195.

Rinnovellate (piante) di novella fronda. Purg., 432.

Rinselvarsi, è Rifarsi selva. Purg., 190. Rinverdire; è Render verde, e fresco: figuratamente.

Purg., 257.

Rio, sustantivo, per Peccato, Malizia. Purg., 92.

Riparo; per Riceltacolo, Custodia, Guardia: simile a Nido: spiegato. Par., 285.

Riparo. E come sono in distante riparo. Par., 302 e seg. Ripidezza di salita, dipinta. Purg., 59.

Ripieno dell'animo : è Soddisfazione. Par., 516.

Ripresta alla mia mente, di quel, eec., cioè Fammi risovvenire. Par., 449.

Riprezzo della quartana. Inf., 247.

Ripriso, per Ripigliato, Ripreso. Purg., 68.

Riprofondavan se nel miro gurge. Par., 412.

Rischiarare, neutro: per Rischiararsi, Farsi chiaro. Par., 191.

Risegarsi: detto di monte, tagliato da strada parallela. Purg., 174.

RIS Risensarsi: è Racquistar il senso della vita perduta. Par., 344.

Risente (si ) Di visione obblita. Spiegato. Par., 508.

Risma: per Squadra. Figurato. Inf., 373 e seg.

Riso. Aggett. La novella fu risa. Par., 233.

Riso. Comincia (la casa) crepar delle risa. Par., 358. Riso dell' universo. Inf., 45. Par., 360.

Riso, per Bocca ridente, Inf., 70,

Riso de' Beati è Rifulgere. Par., 118.

Riso, per Stella ridente, Par., 142.

Riso. Ardeva un riso; cioè: Riso caldo d'amore ardente. Par., 205.

Riso de' Beati, li chiude e manifesta. Par., 252.

Riso di Beatrice rimembrato da Dante, lo cavo di sè. Par., 408.

Risponde, senza chiamare: fretta inconsiderata e sciocca. Purg., 91.

Rispondere. Sì che la faccia mia ben ti risponda; cioè: ti dica il ver di me, mi ti faccia conoscere. inf., 395.

Rispondere, per Render cenno. Inf., 95. Rispondere a, ecc., per Aver proporzione. Inf., 398.

Rispondere agl'innocenti: cioè Esaudirli. Purg., 116.

Rispondere: è Aggiustarsi una con altra. Par., 162.

Rispondere, è Impetrar grazia. Purg., 292. Risponder Con vista carca di stupor non meno: è Guar-

dar uno colla stessa maraviglia, che non fu da lui guardato. Purg., 378.

Rispondere; per Rendere agli atti altrui il medesimo atto di volto. Purg., 378.

Rispondere. Uso leggiadro di esso. Par., 21 e seg.

Rispondere, per Render cambio, o merito. Par.. 58. Rispondere. Uno intendeva, ed altro mi rispose. Spiegato. Par., 425.

Rispondersi insieme a tai norme. Inf., 34.

Risposta Farem noi a Chiron costà di presso; bel concetto. Inf., 253.

Risposta. Far la risposta. Inf., 583 e 450.

Rissarsi, per Crucciarsi. Inf., 407.

R I V 143

Ristorar tempo per tempo; è La pena, del rimaner i negligenti aspettando la lor purgazione tanto tempo, quanto avean penato a pentirsi. Purg., 306.

Risurrezione: opera delle virtù di Dio. Inf., 194 e seg. Risurrezione de'corpi, desiderata dalle anime Sante. Par.,

190 e seg.

Risurgi e vinci; parole cantate nel pianeta di Marte. Par., 200.

Ritenere ; per Servar memoria. Par., 61.

Ritornare. Questi, onde a me ritorna il suo riguardo. Spiegato. Par., 145. Ritornare. Col viso ritornai per tutte quante Le sette spere.

Par., 301.

Ritorno di Dante dal centro della terra, al mondo di sopra. Inf., 457 e seg.

Ritrarre l'opera e' nomi d'alcuno ; è Ricordarli. Inf., 229. Ritrarre, per Rapportare. Purg., 74.

Ritrarsi alla ripa. Inf., 42.

Ritrarsi ad uno ; è Accostarsegli. Purg., 19.

Ritroso andar, degli Indovini, circoscritto variamente. Inf., 450.

Ritroso calle, fa; cioè: Torna addietro, l'uom riversato della faccia. Inf., 277.

Ritrovar l'orme; per Rifarsi sull'orme. Inf., 102.

Riva di un ruscello, espressa con nuovo modo di dire. Purg., 364 e seg.

Riva. Porre alla riva. Tratto m' hanno del mare dell'amor torto, E del diritto m' han posto alla riva. Par., 347.

Rivada, da Riandare, dinanzi gli vada da capo. Inf., 374. Rivenire, per Ritornare. Par., 91.

Riverenza di uno, davanti al suo maggiore. Purg., 425 e seg. Riversare, per Gittar l'acqua che fa una fonte. Inf., 90 e seg. Riverso delle rocce, fatto nel cerchio de'Violenti, e degli lpocifit, che appreprine alla morte di Cristo. Inf. 478 e seg.

criti; che operarono alla morte di Cristo. Inf., 478 e seg. Rivertere, è Rovesciare, Rimboccare. Inf., 398.

Riuscire, belli usi e varj. Purg., 38.

Riviera del sangue. Pena de' Violenti. Inf., 178.

Riviera di luce. Descritta. Par., 412.

Roboam, strascinato dal carro suo. Purg., 168. Rocca. L'altra, traendo alla rocca la chioma. Par., 213.

Rodere, per Consumare, Rarefare. Par., 74. Roffia: che sia. Par., 381.

Rogna. E lascia pur grattar dov'è la rogna. Par., 244. Roma e'l suo impero, furono da Enea fondati, per sede dei

Pontefici. Inf., 18. Romagna, circoscritta. Inf., 364. Suo stato, al tempo di

Dante. Ivi e seg. Romagna tutta viziosa, senza anima buona. Purg., 218.

Romane antiche, lor temperanza. Inf., 156.

Romane antiche, astinenti. Purg., 292 e seg.

Romano: cive Di quella Roma, onde Cristo è Romano: cioè natio. Purg., 420.

Romano: castello onde venne Ezzelino, tiranno. Par., 115.

Romeo villanamente trattato da Ramondo Berlinghieri. Par., 84.

Romper fede ad uno. Inf., 191.

Roncisvalle, ove fu sconfitto Carlo Magno, Inf., 409. Rorare alcuno. Par., 318.

Rosa. Come fa'l sol rosa, quando aperta Tanto divien, quant' Ella ha di possanza. Par., 297. Rosa; in che'l Verbo divino Carne si fece. Par., 310.

Rosa, alla cui forma è assomigliato il Paradiso. 416. Rosseggiar, che prese la luce di S. Pietro. Par., 560.

Rosso colore, da poterio a stento vedere nel fuoco. Purg., 385.

Rossore descritto. Purg., 70. Rossore, e vergogna di tutto il cielo. Par., 362 e seg.

Rosta: spiegato. Inf., 196. Rostro dell'aquila, che parla in persona de'lumi onde è

composta. Par., 259. Rotolar de'sassi, che fan gli avari contro i prodighi. Inf., 84.

Rotto, per Fiaccato, Abbattuto. Figuratamente. Inf., 308. Rotto è il sasso, o il vallone? Inf., 519.

Rotto il sole, vale, L'ombra del corpo che il sole gittava-Purg., 45.

wr.

Rubar alcuno. O immaginativa, che ne rube Talvolta si di fuor, ch' uom non s'accorge, ecc. Purg., 222.

Rubesto tremuoto. Inf., 416.

Rubesto, per Rigoglioso. Purg., 75.

Rubin, che oro circoscrive. Par., 412.

Rucre. V. L. Par., 413.

Ruffiani, frustati nella prima fossa di Malebolge. Inf., 258. Ruggeri, arcivescovo, che fece morir di fame il conte Ugolino. Inf., 436.

Ruggiran si questi cerchi superni, Che, ecc. Spicgato. 366, 367 e seg.

Ruggire, che fanno le imposte, volgendosi sopra gangheri rugginosi. Purg., 135.

Rugiada, in Gelboè, Che poi non senti pioggia, nè rugiada. Purg., 167.

Ruina, nel luogo della bufera infernal, de' lussuriosi. Inf., 60.

Ruina, Che aleuna via darebbe a chi su' fosse. Spiegato.
Inf., 174.

Ruina di qua da Trento. Spiegata. Inf., 171 e seg.

Ruina per la qual Dante sale a fatica. Inf., 322 e seg. Ruinarsi, per Precipitare. Purg., 75.

Ruota, che rivolge sè contro il taglio. Metafora. Purg., 405. Ruota di carro che, girandosi, fa minor arco. Purg., 415.

Ruota: Que'che vanno a ruota; cioè: ballano a tondo. Par., 487.

Ruota egualmente mossa. Par., 459 e seg.

Ruote di fiamme, intorno agli occhi, di Caronte. Inf., 39 e seg.

Rubte, che Gerione fa larghe, portando Dante giù nel pozzo.
Inf., 243 e seg.

Ruote magne; sono i Cieli. Purg., 596.

Rupper la ruota; cioè: Ruppero il girar, che facevano attorno. Inf., 253.

Ruscelletti del Casentino. Inf., 598.

Ruscelletto nel paradiso terrestre. Inf., 156.

Cesari, Bellezze, vol. IV.

Ruscelletto tortuoso, che dall'altra parte della terra, discende dentro essa verso il centro. Inf., 471.

Ruscelletto, descritto da Dante. Purg., 362 e seg.

S A

Sabine. Dal mal delle Sabine, Al dolor di Lucrezia; cioè: Dal rubamento delle Sabine, fino a Tarquinio. Par., 76.

Sacca di farina ria. Par., 298.

Sacco. Tener il sacco ad uno. Par., 315.

Sacerdozio. Seguir sacerdozio; è Andar a caccia de' benefizj. Par., 147.

Saetta, che rapida ferisce nel segno. Par., 70.

Saetta (che) previsa vien più lenta. Par., 231.

Saettare, per Ferire le orecchie: detto de'lamenti che Dante udiva. Inf., 385.

Saettava (il Sole) da tutte parti il giorno. Purg., 29.

Safira col marito. Purg., 245.

Saggio, per Consapevole. Purg., 71.

Saggi. Levar i saggi di pochi scaglioni: Montar su per pochi gradini, Purg., 353.

Sagrifizio. Come del suo voler gli Angeli tuoi Fan sagrifizio a te. Purg., 181.

Sagrifizio di Iefte, fu empio. Par., 63.

Sale alto: è il Mare. Lat. Salum. Par., 25.

Sale. Tu proverai si come sa di sale Lo pane altrui. Par., 240.

Salire, talor può valere smontare; cioè: Saltar giù. Purg., 126 e seg.

Salire (il), che fece Virgilio con Dante in collo di là del centro del mondo, lungo il pelo di Lucifero, fece credere a Dante di tornar indietro. Inf., 465 e seg. Salire da curne a spirito: è Passar da stato mortale ad

immortale. Purg., 397. Salire, porta l'andar su a spire, facendo le volte larghe.

Purg., 157.
Salir di Dante in cielo, venne dal suo purgamento del-

l'anima. Par., 21 e seg.

Salir di Dante non dovea farlo maravigliare; perchè al cielo era il suo istinto, ora libero. Par., 21.

SAS

Salita rapida, dipinta. Purg., 59. Salita. Che ha men salita ; cioè: Che è più bassa. Par., 53. Salomone, Par., 143.

Salterello (Lapo). Famoso birbone. Par., 214.

Salti, può essere il Saltus latino, o altro. Par., 159.

Salti. E che per salti fu tratto a martire. Spiegato. Par., 258.

Salutarsi per proprio nome. Purg., 400.

Salute, vale Bontà, Effetto buono. Par., 110.

Salute, per Bene, Buono stato, ecc. Par., 192.

Salute, per Bontà, Effetto buono. Par., 380. Salute, per Bene, Grazia. Par., 411.

Saluto. Nullo bel salutar tra noi si tacque. Pur., 114.

Salva res est; vale: Abbiam vinto. Purg., 356.

Salvani (Provenzan); sua umiltà, in servigio dell'amico. Purg., 160.

Salvo, che questo è rotto e nol coperchia, è spiegato. Inf., 319. San Benedetto, val la Badia di questo nome. Inf., 253 e seg.

Sangue, in cui sono immersi i violenti. Inf., 178.

Sangue riarso d'invidia, Purg., 191.

Sangue, che cola del ramo svelto da Enea. Virgilio poco osservò la natura. Inf., 189.

Saper reo; vale Doler, Saper male. Inf., 404.

Saper tutto, non era bisogno, anzi vietato ad Adamo-Purg., 47 e seg.

Saperne un punto più che il diavolo. Inf., 319.

Sapia, donna Sanese invidiosa. Purg., 182. Savia non fui, avvegnachè Sapia Fossi chiamata, è difeso questo concetto. Ivi. 183.

Sapienza di Dante, e osservazioni da lui fatte della natura. Inf., 147.

Sardanapalo: sua vita molle, lasciva. Par., 211.

Sara, Rebecca, Iudit, ecc., loro sito in cielo. Par., 432.

Sarte. Raccoglier le sarte, e calar le vele ; che dovreb-

ono fare i vecchi, metafora. Inf., 365.

Sartore, Che com'egli ha del panno, fa la gonna. Par., 443. Sassi grandi, portati da' Superbi nel Purgatorio. Purg., 456. e seg.

148

Saturno, settimo pianeta. Par., 288.

Saul, morto sulla sua spada. Purg., 167.

Savio, fiume lungo Cesena. Inf., 363.

Sazia. Saturata, Contenta. Figurato. Purg., 256 e seg.

Saziare. E cento miglia di corso nol sazia (parla di un fiume). Purg., 186.

Sazio. Perchè mi facci del tuo nome sazio; cioè: Mi contenti, dicendo il tuo nome. Par., 209.

S B

Sbadigliare, sopravvenendo sonno e febbre, Inf., 340.

Sbagli de' grandi uomini, non iscemano il loro merito.

Inf., 264.

Sbarrar l'occhio; cioè: Aprire, spingendo innanzi. Inf., 99.

S C Scacchi. Più che'l doppiar degli scaechi s'immilla , è

spiegato. Par., 582 e seg. Scaqionare, è Scolpare, Giustificare. Inf., 426.

Scaldarsi il letto, che fece un tale in vecchiezza. Inf., 57.

Scale. Lo scendere e'l salir per l'altrui scale. Par., 259.
Scale. Si ch'or mi parran corte queste scale; cioè: Duz
rerò poca fatica a montar su. Purg., 284 e seg.

Scalea di Firenze, paragonata a quella, che da uno menava ad altro girone del Purgatorio. Purg., 170.

Scaleo di luce in Saturno. Par., 289.

Scaltrire, è Tenere avvertito. Purg., 358.

Scandere. V. L. è Montare. Par., 110.

Scanni, o Sedi ferme delle anime, sono nel primo cielo, comechè a Dante si mostrino ne' pianeti. Par., 32.

Scardova, dalle scaglic larghe. Inf., 589.

Scarsi, per Ritenuti a concedere qualcosa. Par., 230.

Scede, e motti ridicoli di Predicatori. Par., 399.

Sceglier parte ad alcuno, per Appostare, Disegnare. Inf., 193.

Scelta delle parole, fa la evidenza. Inf., 137.

Scemi di sè: cioè Privati. Purg., 390 e seg.

Scemo, per Scemato, Spento: parla di debito. Purg., 185. Scemo. Farotti ben di me volere scemo; cioè: Ti scemerò,

o torrò il tuo desiderio di sapere chi io sono. Purg., 344.

Scemo, sust., per Difetto, Ignoranza. Par., 286. Scempie gote, cioè Lisce, piane. Inf., 343.

Scempie dita, è Dita aperte. Purg., 173.

Scendere, e girare calando, conosciuto da Dante dal sentir pianti da più parti. Inf., 248. Scerner o Cerner uno ad alcuno col dito, è Notarglielo.

Purg., 345.

Scevra, val Separata, Discosta. Par., 216.
Scheggia. Vedrai la pianta onde si scheggia. Spiegato.
Par., 160.

Schianze; Croste di Carne ulcerata. Inf., 388.

Schiarare, è Dichiarare. Par., 345.

Schiatte. Udir come le schiatte si disfanno. Par. 222.

Schiera, che vuol mutar luogo, non può tutta rivolgersi a un tratto. Purg., 415.

Schiere (le) Del trionfo di Cristo. Sono i Santi. Par., 505. Schiume. Se tosto grazia risolva le schiume Di vostra coscienza, ecc. Purg., 180.

Scienza somma di Dante. Inf., 147.

Scienza, si forma per la memoria delle cose intese. Par., 61. Scilla e Cariddi, scontro ivi de'due mari. Inf., 84.

Sciogliere gli occhi. Spiegato. Inf., 113.

Sciogliersi da uno. Inf. 306.

Sciogliersi da alcuno, è Spacciarsi dalle brighe che altri ci dà. Purg., 83 e seg.

Sciolto (non) da guardar me; cioè: Non torse mai gli occhi da me. Purg., 448.

Sciolto (l' animo): val libero di sè. Non sciolto, val dunque Occupato, Purg., 169.

Scipio, difese la gloria del mondo a Roma. Par., 365. Scisso, è Separato. V. latina. Purg., 90,

Scodella, simile ad una valletta. Purg., 25 e seg.

Scogli, o ponti, sopra i fossi di Malebolge. Inf., 257. Scoglio. che è Scorza, male inteso. Purg., 36 e seg.

Scolare, nel Boccaccio; che per amor di un' Elena, assidera una notte di verno, nevigando; e vendetta presa della donna. Par., 193.

Scolorocci il viso; effetto dell'amore. Inf., 70.

Scolture, sono le pitture di Dante. Inf., 452.

Scommettere, è Separare; contrario di Commettere. Inf., 369 e seg.

Scommuniche, scritte per cancellarle, e cavarne guadagno. inf., 151. Scommuniche, esercitate ne'morti. Purg., 55 e seg. Gene-

ralmente son da temere. Ivi 56. Scoperto, a modo di sustant. per, La parte scoperta.

Inf., 415.

Scoppiar del pianto per gli occhi. Inf., 258.

Scorgere la contrada ad uno. Inf., 101.

Scorgere. E Beatrice, quella quella che ci scorge, ecc. Spiegato. Par., 129.

Scorta, detto della lingua, vale, Parlevole, ed intelligibile. Purg., 243.

Scoscendere. Onde l'ultima pietra si scoscende. Spiegato. Inf., 326 e seg.

Scoscendimento di una riva, rende possibile lo scender per essa; non al contrario. Inf., 474.

Scranna. Or tu chi se', che vuoi sedere a scranna, ecc. Par., 265. Scritto; è la Rivelazione, che Dio fa delle cose future ai

dannati. Inf., 269 e seg.

Scritto: perchè sia più, che dipinto. Purg., 428.

Scrittori Veronesi chiarissimi. Inf., 1 e 2.

Scrittura Santa, è fondamento del credere. Par., 324 e seg. Come si sa, la Scrittura essere parola di Dio? Ivi.

Scrivere a guadagno: è Reputar guadagnato. Purg., 423 eseg. Scrivere, per cancellare. Spiegato. Par., 258 e inf., 151. Scudo. Fare scudo di una cosa; è Coprirla, Toglierla

alla veduta. Purg., 423.

Scuri, che sono da compartir fra la luce; come ne' dipinti, così in poesia. Par., 62.

S D

Sdebitarsi, è Pagar suo debito. Figuratamente. Purg., 187.
Sdegno di Dante contro ogni ingiustizia, non è sempre irragionevolc. Inf., 447 e seg.

Sdegno di Dante, contro l'Italia e Firenze. Purg., 86 e seg. Sdrucire, à Fendere. Inf., 302.

Se: particella deprecativa. Inf., 250.

Se, adoperato con bell' ellissi. Purg., 87.

Se. adoperato per Posciachè. Par., 54.

Se. S'io torni mai, lettore, a quel devoto Trienfo, ecc.

Spiegato. Par., 300 e seg.

Se, ecc., è modo d'augurio. E, se tanto lavoro in bene assommi, ecc. Purg., 280.

S'egli è, che, ecc. Se è vero, che, ecc. Inf., 312.

Se sa. Spiegato. Inf., 101.

Secchia rapita, posta a fronte del Petrarca. Inf., 6, 7.

Secondo donna; vale: Quanto sa e può una donna. Par., 233.

Seconda etade : è la vita immortale. Purg., 397.

Secondare con l'occhio una cosa; è Guardarle dietro. Inf., 235.

Secondare alle percosse dell' onde. Purg., 19 e seg.

Secondare, è Venir dietro. Poca favilla gran fiamma seconda. Par., 13.

Sedere: si dice del Papa regnante. Par., 171.

Segnare, val Benedire con giurisdizion vescovile. Tre Vescovi possono segnare in un luogo della riva occidental di Benaco. Inf., 280.

Segno di santa croce. Purg., 29.

Segno. Il Trapassar del segno: fu la colpa d'Adamo. Par., 352.

Segno lieto; è Berzaglio della beatitudine. Par., 20.

Sequace. Esser sequaci alla passion che, ecc. vale: Sequir la passione. Purg., 278.

Seguire. Lo viso mio seguiva i suoi sembianti. Par., 364.

Seguire una cosa, per Continuarla. Par., 382.

Seguir la mente; vale Rimanere nella memoria. Par., 192. Seguito l'imprenta; cloè Compiè di formare l'immagine. Par., 256.

Selva, dove Dante si smarrì, che cosa significhi. Inf., 14. Selvaggia, per Inesperta, Nuova, Non pratica. Purg., 29

e seg. Selvaggio, per Scostumato: contrario di Gentile. Purg.,

219 e seg.

Sembiante. Fecemi sembiante, che, ecc., cioè: Mi si mostrò. Par., 417.

Sembiante di Dio. Spiegato. Par., 440.

Sembianza buona ; è la nostra Buona cera. Par., 297.

Seme che frutta infamia. Inf., 436.

Seme, per Frutto. Che l'erba si conosce per lo seme. Purg., 217.

Seme. Al mio ardor fur seme le faville, Che, ecc. Purg., 276.

Seme del piangere: è la vergogna e'l dolore. Purg., 405. Seme amaro, come può uscire di seme dolce? cioè da padre liberale, figliuolo avaro? Par., 410.

Semenza, per Figliuolo. Par., 313.

Seminator di scandali e di scisma. Inf., 372 e seg.

Semiramis lussuriosa. Inf., 67.

Sempiternare, cioè Rondere eterno. Par., 17.

Semplicità naturale scrivendo, è difficile, però si piglia l'ammanierato, che è più facile. Inf., 141.
Semplicità son nobiltà ed eleganza, è assai rara. Inf., 157.

SEN

Sen' vanno su per l' onda bruna. Inf., 43.

Sene: è Vecchio. V. L. Par., 425. Sennacherib. Purg., 468.

Senno. Poi ch'io potea di me fare a mio senno; cioè Far ciò che io volea. Purg., 253.

Seno, per Tratto di cielo. Par. 175 e seg.

Sensato: sust., è Cosa ricevuta pe' sensi. Par., 53.

Sensazioni, che senza corpo sente l'anima, secondo Dante. Purg. 328, 330.

Sensi: hanno ciascuno suo proprio oggetto, che solo gli diletta. Così la sola natura diletta l'intelletto dell'uomo. Inf., 439.

Sensi interni dell'anima; sono da dileticare con gli oggetti propri di ciascuno, e non con altri. Inf., 140.

Sensi ingannati dalla poesia. Purg. 142 e seg.

Sentendovi (non) Sentendovi il mercatante suo; è Sapendo che e' non v'era. Par., 234.

Sentiere sghembo. Purg., 98.

Sentir d' uno, è Sapere delle sue condizioni. Purg., 220.

Sentirsi. Si che 'l Nil caldo si senti del duolo: è spiegato. Par., 77.

Sentito, per Riconosciuto. Par., 250.

Senza sermone. Il tacere è proprio di chi ha sugli occhi cosc dolorose. Inf., 388.

Senza la testa; val Senza contar la testa. Inf., 416.

Scnsazioni, che la poesia porta , mettendo ne' sensi le cose. Purg. 142 e seg.

Senzorecchi, detto di uno, che Avea perduto ambi gli orecchi. Inf., 425.

Sepoltura, ciascuna era certa Della sua sepoltura. Par., 212. S E R

Sera. Questi non vide mai l'ultima sera: qui vale, Non è dannato. Purg., 43.

Sera descritta. Purg., 105.

Serafico in ardore: vale, Ardente di carità, come Serafino. Par., 148.

Serafini, che muovono il primo mobile, il quale tirasi dietro le altre sfere. Par., 99.

Sereno, sust., per Luce. Par., 175.

Sermo doloroso, soffiato col sangue. Inf., 497.

Sermoni d'Orazio, non sono poesia. Inf., 131. Serpe, che lega e stringe un ladro. Inf., 333.

Serponte, che fa nel Purgatorio temere le anime. Purg., 111, 114.

Serpentello, che si muta in uomo , ed e converso. Inf., 339 e seg.

Serpenti di varia sorte. Inf., 330.

Serpenti, che tormentano i ladri. Inf., 330.

Sera. Al salir di prima sera: cioè Sul far notte. Par., 191.

Servae stridentis acerbum horrorem. Inf., 59.

Servare il pane; è Negarlo. Par., 257. Servigio; per Opera buona. Par., 60.

S E

Sesta compagnia, per Compagnia di sei. Inf., 56.

Sesta ora. Forse seimila miglia di lontano Ci ferve l'ora sesta. Par., 404.

Sesto. Colui che volse il sesto (le seste) Allo stremo del mondo. Par., 262. Seta. Quasi animal di sua seta fasciato. Par., 108.

Sete termentosa, dipinta. Inf. 399.

Sete, è la misura del più o meno gusto del bere. Purg., 275. Sete concreata Del deiforme regno. Par., 25.

Settentrione; così nomina Dante il Carro mistico da lui introdotto. Purg., 386.

SF

Sfavillar fuoco, attivamente. Purg., 248.

Sfavillare, è Uscire in faville: metaforic. Par., 89.

Sfinge. Purg., 427.

Shorando il giglio: è Vituperando la corona di Francia Purg., 432.

Sfogar l'arco dell' ardente affetto. Par., 206.

Sfogliare, metaforicam., per Disseccare, Spogliar di carne. Purg., 303.

Sfondata gola. Purg., 258.

S G Sghembo sentiere. Purg., 98.

Sqhermidor fue; cioè Separò i due. Inf., 309.

Sgombrar da sè: detto del Purgatorio, che licenzia un' anima del Paradiso. Purg., 309.

Sgorgare, attivo. Purg., 404.

Sguardo di Beatrice, rallumina gli occhi abbacinati. Par., 344.
Sguardo della fede in Cristo, o venturo, o venuto. Par., 453.

SI', può valere Tanto sconciamente; come, Tanto acconciamente. Inf., 175 e seg.

St, per Finchè. Inf., 275 e seg.

Sì, per Finattantochè. Inf., 384.

Si ancor lo veggia: spiegato in due modi. Purg., 24, 25. Si: notabile uso come: lo vorrei sapere, come si s'inna-

mora; cioè, come altri s' innamora. Purg., 87. Si: detto da Dante si piano, che fu meglio veduto, che sentito. Purg., 403.

Si: senza la chiamata da un altro si, prima. Par., 185 e seg. Si; per Altresi, Similmente. Par., 234.

Sibilla, scrivea nelle foglie la sua sentenza. Par., 449.

Sicilia descritta. Par., 108 e seg.

Sicurar di litigio. Par., 60.

Sicurar da, ecc., dal Securus, cioè Senza pena, Franchi. Purg., 232.

Sicuri d'aquilone e d'austro: cioè; che non temono d'aquilone., ecc. Purg., 419.

Sicuro: è Animoso. Inf., 235.

Sidere, Verbo lat. Sola in te sidi, ecc., spiegato col resto. Par., 437.

Si dileguò, come da corda cocca. Inf., 251.

Si fatta: vale In tale atteggiamento. Purg., 424. Sigieri. Par., 143.

O: '11 Par., 140.

Sigillare, per Compiere; Conchiudere. Par., 312.

Sigillare la mente: è spiegato. Par., 529.

Sigillarsi, è Imprentarsi, o Pigliar forma. Par., 123 e seg. Sigilli tre, che ebbe la regola di S. Francesco. Par., 134.

Sigillo Pontificio male usato. Par., 363.

Signa. Del villan d'Aguglion, di quel da Signa. Par., 221. Signoria dell'anima sopra il corpo, lo rende obbediente a lei in ogni suo muoversi. Par., 22.

Silenzio di Dante, passando dall'ultimo girone di Malebolge; onde venisse. Inf., 409.

Si levan le foglie: perchè detto così. Inf., 43.

Sillogismi difettivi, son que' de' mondani. Par., 147.

Sillogizzò invidiosi veri. Par., 145.

Silvano; è Abitator di selva; Purg., 419. Simifonti: villa di Toscana. Par., 221.

Similitudini, adoperate dal poeta, 147.

Similitudini di Dante, non trovate da nessun altro. Inf., 147 e seg.

Similitudini, debbono rispondere alla cosa assemprata. Inf., 472 e seg.

Simoneggiare; Adoperar la simonia. Inf., 270.

Simulazione, in opera di fede, non ha scusa. Purg., 289. Sincera fiamma, è Pura, Schietta. Par., 377.

Sincero paese; è il luogo puro e semplice: i cieli. Par., 94. Sinfonia di paradiso; non sonava in Saturno: e perchè.

Par., 290.

500

156

Singolare accordato col plurale. Inf., 384 e seg.

Si pente: vale il nostro, Si si pente. Par., 122.

Slavini di Marco. Inf., 176 e seg.

Smagare. Cui troppu voglia smaga: cioè Cava di se. Par., 44.

Smagarsi di, ecc. Abbandonarsi, Sfidarsi. Purg., 147.

Smagato animo, per Ismarrito. Inf., 345.

Smeraldi, par Occhi. Purg., 410.

Smeraldo, in l'ora che si fiacca : spiegato. Purg., 106.

Smonacar di una Suora: le fu tolta Di capo l'ombra delle sacre bende. Par., 49.

Smovitura. Avere, od Essere di piccola smovitura: spiegato. Purg.. 230.

SO

Soave, detto dell'atto di Gabriele; annunziando la Vergine. Purg., 140 e seg.

Soave, per Suavia Svevia. Par., 50.

Soavi, a modo d'avverbio. Inf., 190.

Sobbarcarsi; è Curvarsi sotto il peso, per addossarselo-Purg., 91.

Sodalizio eletto alla gran cena, ecc. Par., 318.

Soddisfazione pel suo peccato, impossibile all'uomo. Par., 92.
Sodo: detto di nodo vale Duro, da non poterlo sciogliere.
Par., 379.

Sofferire : belli usi. Purg., 210.

Sofferire, per Aspettare. Purg., 403.

Sofferire, è Comportare, dat., Pati. Non le sarebbe stato sofferte; cioè, Non avrebbero comportato, che ella facesse così. Par., 86.

Soffi col sangue doloroso sermo. Inf., 197.

Soffiando nella barba co' sospiri. Inf., 318.

Soffolcere. Par., 314.

Soffolge (si); si Appunta: da Fulcio latino. Inf., 582 e seg. Soffolgersi, Ficcarsi, Appuntarsi, Inf., 382.

Soffriri; Nome plur., di Soffrire, ecc. Purg., 252.

Soggioga, vale Signoreggia: detto di luogo alto, che mira sotto luoghi più bassi. Purg., 170.

Soglia. Essere sulla soglia di ecc., vale Entrar in, ecc. Purg., 397.

Soglia, per Grado, Scaglione. Par., 47.

Soglia dell'albero: è il Palco: lat., tabulatum. Par., 247.
Soglie; sono i gradiui dell'anfiteatro, che Dante figura nel paradiso. Par., 416.

Sognare. Chi sogna suo danno, brama nel sonno di sognare. Inf., 408.

Sogni della mattina, più veri. Purg., 127.

Sogni, che talora operano a modo della ragione in chi veglia. Par., 137.

Sogni affannosi, che talor si patiscono: spiegato. Purg., 154.
Sogno del Conte Ugolino in carcere. Inf., 457, e sogno dei figliuoli, che dormendo e piangendo, dimandavano pane. Inf., Ioi.

Sogno di Dante, presso al Purgatorio. Purg., 127.

Sogno avuto, e dimenticato, che lascia la passione di sè impressu nello svegliato. Par., 448.

Solco. Servando mio solco: è detto di chi segue in mare l'andar di una nave davanti. Par., 25.

Soldano: davanti a lui predicò S. Francesco. Par., 154.

Sole le mani; per Le sole mani. Inf., 76.

Sole, non può esser dipinto. Purg., 11, 12.

Sole, che nell'emisfero del Purgatorio entrava fra Dante e aquilone. Purg., 61.

Sole (un): per Un anno. Assentirei un sole. Purg., 277. Sole, che diventa vino nella vite. Purg., 328.

Sole, che nasce ombrato da vapori. Purg., 389.

Sole ramora; cioè, Rami nudi di foglie. Purg., 418.

Sole, che come suggello, tempera e stampa la mondana cera. Par., 418 e seg.

Sole; non può esser veduto, se le nebbie non tempereranno la sua lucc. Par., 74.

Sole, descritto. Par., 125, 126 e 128. Dante v'entro. Ivi, 128. Sole nascente, paragonato al nascere di S. Francesco. Par., 149.

Solc. La parte in me, che vede e pate il sole: è l' Occhia dell'aquila. Par., 277.

Sole, è maggior della terra, 4500000 volte. Par., 415.

Sole che nasce, dipinto. Par., 431.

Solecchio : è Riparo dal sole. Purg., 197.

Solere; a modo di nome: l'ultimo solere: spiegato. Par., 249.

Soli eravamo: l'esser soli dà sicurtà. Inf., 70.

Soli, per Anni. Inf., 392.

Solla, è Morbida. La mia durezza fatta solla. Purg., 350. Sollazzo, è alle anime purganti la lor penitenza, per la carità. Purg., 304.

Sollecitudine studiosa; ed esempi di questa virtù. Purg., 237. Sollo è. Soffice: lat., putris. Inf., 227.

Solo; vale, Senza altre prove che il mio detto. Inf., 379.

Solo, si mette spesso avanti il nome. Sola questa riga, ecc. Purg., 96.

Solvere il dover proprio, è Fare il debito suo. Purg., 146, Salversi. Quando nell' acre aperto ti solvesti: è Beatrice. che levato il velo, ride libera in sua bellezza. Purg., 414. Solvi il tuo caldo disio. Par., 290.

Somiglianza, più o meno, delle cose col Creatore, gliele fa piacere più o meno. Par., 90.

Sommergere il dubitare in alcuno, vale, Levargli il dubbio, Farlo deliberare. Inf., 377.

Sommesse, sust., che siano. Inf., 236 e seg.

Sommi. Perchè de' fuochi... Di tutti i loro gradi son li sommi: spiegato. Par., 278.

Somniare. Del sogno dimenticato, resta la passione nello svegliato. Par., 448.

Sommo (in ) della bocca. Purg., 90.

Sonagli. Inf., 92.

Sonare alcuno, è Parlarne con lode. Purg., 159.

Sonare, per Esser famoso. Purg., 186.

Sonare attivo, Suoni la volonta, suoni 'l desio. Par., 207. Sonneferare descritto. Purg., 256. Sonno guizza, pria che muoja tutto: spiegato. Purg., 224.

Sonno della mattina, che fa indovinare. Purg., 535.

Sopra. Che sopra 'l sol non fu occhio che andasse: cioè, Non può vedersi cosa più lucente del sole. Par., 432.

Sopra castella, est altre loro entrate; cioè, Con la malleveria di castella, ecc. Par., 233.

Sopra i Turchi, vale Addosso, A spese, ecc. Par., 233. Sopra, Andò di sopra: vale, Superò, Avanzò. Par., 423. Souragaridare: cioè forse Gridare con tutta lena, Purg., 340.

Soprapposte, sust., che cosa sieno. Inf., 206 e seg.

Sorco, venuto fra male gatte. Inf., 302. Inforcar gli arcioni. Ivi.

Sordello, uom grave, dipinto. Purg., 85.

Sordo, metaforicamente, vale Non disposto, Disadatto. Par., 20.

Sorella, per Suora, Monaca. Par., 43. Dicesi anche Donna, Ivi.

Sormontar (me) di sopra a mia virtute. Par., 411.

Sorpresa materia: è la materia surrogata, o soprappresa, nel permutare de' voti. Par., 63.

Sorpresa, fa dimenticar all' uomo le cose più naturali.

Sorrisi del suo vil sembiante. Purg., 246.

Sguardando dal cielo la terra, gli parve niente. Par., 501. Sorriso, aggettivo. Per le sorrise parolette brevi. Par., 18 Sortire, in vario senso. Inf., 271.

Sortire, è Dare in sorte. Par., 426.

Sortita . è Toccata in sorte. Par., 52.

Sorvenire, per Sopravvenire. Purg., 305.

Sospendere d'ammirazione. Par., 440. Sospensione, nella qual Dante tien talora il lettore per qual-

che tempo. Inf., 297. Sospensione, in cui Dante tiene i lettori, per dar loro mag-

gior piacere, risolvendo la cosa. Purg., 54. Sospesa (mente); vale Dubbiosa. Par., 422 e seg.

Sospetto, per Paura. Inf., 507.

Sospicciare, per Dubitare. Inf., 123.

Sospinse gli occhi infra 'l mare. Par., 33.

Sospirare una cosa, si dice: non Lagrimare. Purg., 140. Sospirare ad uno. Par., 301.

Sospiri messi in fuga; cioè affoltati. Inf., 564.

Sospiro. Che più tiene un sospir la bocca aperta: egli è come dire, In un batter d'occhi. Purg., 421.

Sospiro, espresso nel suono allungato e stirato del verso : Ond'Ella, appresso d'un pio sospiro. Par., 18.

Sostenere, per Aspettare. Purg., 403.

Sottili provvedimenti: parlar doppio, ironico. Purg., 91, 92. Sotto: per Con. Sotto buona intenzion. Par., 280.

Sottosopra, per Riversato, A rovescio. Inf., 270.

Sottosopra, per Capopiede, Rovescio. Inf., 468.

Sottrarre alcuno, è Ritenerlo lusingando, sedurlo. Inf., 353 e seg.

Soverchiare, per Levar un mucchio. Inf., 320.

Soverchiar la strada; cioè Trapassarla. Purg., 265.

Soverchiare la parete del monte. lat., superare jugum. Purg. 52.

Soverchio. Mentre che del salire avem' soverchio: spiegato. Purg., 289.

Sor' esso, per Sopra. Purg., 144.

S P

Spaccio. Dar lo spaccio ad una cosa. Purg., 249.

Spada. Il pregio della spada: è l'adoperarla pel Principe. Purg., 119.

Spada giunta col pasturale: è il temporal dominio del Papa, collo spirituale. Purg., 216.

Spada sola, fa maggior taglio che cinque. Par., 222.

Spada (la) di quassà non taglia in fretta, Nè tardi, ecc. Par., 296.

Spade affocate, e spuntate, colle quali due Angeli caccian la biscia. Purg., 112 e seg. Spade alle Scritture, In render torti li diritti volti: spie-

gato meglio. Par., 183, 184. Spalla. E l'un sofferia l'altro con la spalla. Purg., 177.

Spatta. E l'un sofferia l'attro con la spatta. Purg., 177. Spatte. Fare spatte d'un argine, ad un arco di ponte. Inf., 261.

Sparato di un uomo, aperto dal mento al fine del ventre. Inf., 372 e seg.

Sparire improvviso di Beatrice a Dante. Par., 426.

Sparte le mani; è Colle dita aperte e allargate. Purg., 21 e seg.

Sparto di larghezza. Par., 576.

Spaziarsi, per Allargarsi: figuratamente. Purg., 369.

Specchio, per Sole. Purg., 62 e seg.

Specchi, che rimandano più o men forti le immagini. Inf., 152 e seg.

Specchiarsi in alcuno: è guardarlo curiosamente. Inf., 424. Specchiarsi in cosa nitida: è Vedersi, non Guardarsi. Purg., 131.

Specchiati sembianti, cioè Immagini di chi si specchia. Inf., 155 e seg.

Specchiati sembianti, pareano a Dante certe spezie che vedea nella luna: e si voltò a veder, chi si specchiasse. Inf., 153.

Specchio di Narciso; è l'acqua. Inf., 404.

Specchio. Venir dallo specchio La donna sua, senza 'l'
viso dipinto. Par., 212.

Specchio. E fa di quelli (occhi) specchio alla figura; cioè Ricevi l' immagine. Par., 288.

Specchio che riflette la fiamma di candela, che altri ha di dietro. Par., 373.

Spedali e malattie accumulate. Inf., 585.

Spedita. Si mostrò spedita di, ecc., vale Mostrò d'aver finito di, ecc. Par., 243.

Spedito duce : spiegato. Par., 409.

Speglio. Fare speglio degli occhi; è Rimirare. Par., 415. Spegnersi l'ombra: essendo tramontato il sole. Purg., 555. Spegnersi: detto della voce, che muore fra'denti. Purg., 402. Spegnersi (il mondo) di fanciulle. Par., 316.

Spensi l'ira bestial. Inf., 178.

Spenta ogni veduta. Inf., 246 e seg.

Spento. A lume spento : è spicgato. Purg., 55.

Spento. Con voglia accesa e spenta: eioè Volea, e non volea. Purg., 536 e seg.

Speranza del perdono necessaria alla penitenza. Purg., 34. Speranza, fu figurata da S. Giacomo: e come. Par., 333. Speranza defiuita. Par., 338.

Speranza, non tira a ballare le altre due Virtù teologali: ma è sempre tirata da loro. Purg., 384.

Sperare un corpo i è de' trasparenti, che si guardano contro il sole. 22.

Sperare una cosa : che cosa sia. Par., 259.

Cesari, Bullezze, vol. IV.

Spere. Si fero spere sopra fissi poli: cioè Cominciarono rotarsi. Par., 318.

Spermentar, è Cimentare. Purg., 152. Spernere da sè: spiegato. Par., 89.

Sperto. Essere sperto; per Fare sperimento. Inf., 415.

Sperule. E vidi cento sperule, ecc. Par., 296.

Spezie lievi e svanite, dipinte da Dante. Inf., 151 e seg. Spicciare, delle rane. Inf., 300.

Spietato di te. Par., 66.

Spiyoli, son Punzoni delle imposte che entrano ne' gangheri, Par., 135.

Spingava con ambe le piote: guizzava le piante. Inf., 273. Spirando ragioni: spiegato lo spirare. Purg., 183. Spirar, che faceva Dante, come s'intenda; e come a quel

segno si mostrasse vivo. Purg., 29.

Spirare per Vivere. Purg., 73.

Spirare. Onde spirava questo; cloè Onde veniano queste parole. Par., 323.

Spire: sono il Muover del sole, a chiocciola. Par., 128.

Spiro, per Spirto Santo. Par., 144.
Splendor di luce eterna: è detta Beatrice. Purg., 414.

Splendore di Dio ; è spiegato. Par., 390.

Spogliar la spene: attivamente; Disperarsi. Purg., 404.

Spoylie che 'l ramo rende alla terra. Inf., 41, 42. Spola: metaforicam., Trarre la spola al co'; è Finire,

Perfezionare. Par., 48.

Spolparsi di bene; è Incattivire. Purg., 314. Spoltrirsi. Inf., 327.

Spolverini: suo episodio del traripamento dell'Adige. Par., 237.
Sponsa. Veni, Sponsa, de Libano: è l'invito fatto a Beatrice, che scenda. Purg., 586.

Sporgere. L'atto suo per tempo non si sporge: spiegato. Par., 129.

Sporger la superna parte; è Arrivar colla cima. Par., 298-Sporre : è Deporre, Scaricare. Ove sponesti il tuo portato santo. Purg., 258.

Sporte mani; è distese. Purg., 83.

Sposa di Cristo: è la Chiesa. Par., 148.

165

Sposa è fatta l'anima di Dio, per lo sangue di Cristo. Par., 419.

Spose il carco: depose. Inf., 274.

Spranga di ferro, che stringe legno con legno. Inf., 424. Spreme; cioè Esprime, Afferma. Par., 57.

Spugna. Trassi dell' acqua non sazia la spugna: figuratamente. Purg., 256 e seg.

Spulezzare, per Dileguarsi, come pula. Purg., 56 e seg. Sputare, proprietà dell' uomo. Inf., 344.

Squadernarsi: spiegato. Par., 451.

Squadrar te fiche. Inf., 332 e seg.

Squilla, che suona l'Avemmaria. Purg., 105. ST

Stajo. Que' che arrossan per lo stajo: spiegato. Par., 225 .. Stallo. Cessare stallo : è, Partire. Inf., 449.

Stanchezza del meditar la bellezza del mondo, è tolta dalla dolcezza che se ne prova. Par , 127.

Stanziare, è Deliberare, Giudicare, Purg., 84.

Stare in orecchi, Inf., 107.

Stare a' patti di, ecc., vale Eleggere, Contentarsi. Purg., 67.

Stazio, ehe si manifesta a Dante. Purg., 276.

Stefano (S.) sul morire: sua mansuetudine. Purg., 203. Stella, presa per Venere. Inf., 27.

Stella che tramuti loco. Par., 204.

Stelle, guardate da Dante lungo il condotto della scala nel monte, parean maggiori del solito. Purg., 554.

Stelle, che influiscono ne' corpi umani. Purg., 396.

Stelle, credute la sede delle anime, prima di venire a' corpi. Par., 52 e 53.

Stelle; che svaniseono sull'aurora. Par., 404.

Stelo: per Asse del cielo. Purg., 117.

Stendali: in qual senso usato. Purg., 381, 382.

Stendersi in destro: è Allungarsi a destra. Par., 204.

Stenebrare; cioè Cavar del bujo. Purg., 287.

Stento di uno che va carico di un gran peso, e si storce per guatar Dante. Purg., 156.

Stereo, nel quale sono i lusinghieri. Inf., 261.

Sterilità di figliuoli, talora è un bene. Purg., 193 e seg.

Sterne, V. L., per Stende innanzi. Par., 546 e seg.

Sternersi. è Appianarsi : metaforicamente. Par., 148.

Stienmi a quanto si vogliono; è Mi costino, ecc. Par., 357.
Stima delle cose dubbiosa: come quei, che stima Le biade
in campo, pria che sien mature. Par., 185.

Stimate di S. Francesco. Par., 154.

Stimativa, è la Ragione. Par., 348.

Stingere, è Tor via la tinta. Purg., 17.

Stizzo verde, ch'arso sia Dall' un de' capi, ecc. Inf., 187 e seg.

Stole doppie; sono il corpo coll'anima che hanno in ciclo
Cristo e Maria soli. Par., 542.
Stole per Vesti. Par., 418.

Storico, in che è diverso dal poeta. Inf., 142.

Storico, che per non dispiacere, teme di serivere la verità. Inf., 449.

Stormire delle bestie, e delle frasche. Inf., 196.

Stornei a schiera larga e piena. Inf., 67.

Stracci dell' opera fatta da Aragne, in prova contro Minerva. Purg., 168.

Strade. Che aprì le strade tra'l cielo e la terra. Par., 507. Stragi sanguinose descritte. Inf., 371 e seg.

Strali: metaforicamente detto di lamenti, che ferivan gli orecchi. Inf., 585.

Strali ferrati di pietà, per figura; detto de' lamenti che moveano a pietà. Inf., 385.

Strambe: Funi fatte d'erbe. Inf., 267.

Straniarsi da alcuno: è Sviarsi, Alienarsi. Purg., 429. Streggia, menata da ragazzo aspettato da signorso.

Streggia, menata da ragazzo aspettato da signorso Inf., 588.

Strenne: per Mance, Premj. Purg., 556.

Stretta di neve, è Calca. Inf., 575.

Stretta. Ond'Ercole senti la grande stretta. Un codice legge, Ond'ei d'Ercol senti, ecc. Esaminato il luogo. Inf., 417 e seg.

Stretti di giudicar; cioè Riguardati, Cauti: metaforic., Par., 286. Stringere: bell' uso. Purg., 59, 60.

Stringere gli occhi agli occhi: di, ecc., è detto di amante aeceso, ehe mira gli ocehi dell'amata. Purg., 411.

Stringersi ad uno. Inf., 110.

Striscia; per Serpente, che viene strisciandosi. Purg., 117. Strupo superbo: spiegato. Inf., 84 e seg. Simili tramutamenti di lettere, come qui, strupo, per stupro. Inf., 82.

Studiar il passo, e simili costrutti. Purg., 552. Studio, è lo Studium : Cura sollecita. Purg , 237.

Studio (a) della culla. Par., 213.

Stupore, negli animi alti e nobili, eessa presto. Purg., 342. Sturatene gli orecchi, è Intendila. Par., 316.

Su (di) prendono, e di sotto fanno: sono i Cieli, che la virtù ricevuta dal primo, adoperano ne' seguenti. Par., 30, Suadi (volti) a carità: vale Che eonfortavano a earità. Par., 422.

Subitezza dell' irraggiamento del eristallo. Par., 393. Sublime stile, è quello della Genesi, Dixit, et facta sunt.

Par., 393. Sublimi al vedere: vale Di vista più acuta. Par., 384.

Subsisto. Ma perchè suo splendore Potesse risplendendo dir, Subsisto: è spiegato, 160. Par., 390.

Saccentor, V. L., spiegato. Inf., 312.

Successione, per Quello ehe dee venir dopo. Purg., 147.

Successore, non è S. Pietro di Gesù Cristo, ma Vicario. Inf., 30.

Succhio, Far Succhio de' denti. Inf., 363. Sueciare, detto della fiamma. Inf., 267.

Sufficiente, vale Idoneo, Compiuto. Par., 182.

Suffragi, fatti da' giusti per li morti, giovano loro. Purg., 68. Suggel ch'ogni uomo sganni: è Testimonianza. Inf., 266.

Suggella del segno suo Soddoma e Caorsa: spiegato. Inf., 168.

Suggellar una forma, eioè Stamparla. Purg., 329.

Suggelli. Ma chi s'avvede, ch'i vivi suggelli, ecc., luogo spiegato. Par., 201 e seg.

Suggello. Prende l'immage, e fassene suggello. Par., 50.

Sul presso del mattino; è Nell'appressarsi del, ecc. Purg., 24.
Summae Deus clementiae: Inno della Chiesa, a guardia della lussuria; cantato dalle anime purganti, nel fuoco-Purg., 329.

Sunt, et Este (Est). Par., 328 e seg.

Suo: peculiar forza di questa voce. Inf., 86 e seg.

Suo, per Loro. Inf., 309, e Purg., 452.

Suolo, per qualunque piano: il marin suolo. Inf., 357.

Suolo marino; è il Piano del mare: Acquor de' Latini. Purg., 46 l' ha Dante eziandio nell' Inferno xxvi, 92.

Suono udito da Dante, il fa guardare a quella parte, donde il suono veniva, per la medesima via con moto contrario. Inf., 409.

Suora mia Santa: detto da S. Pietro a Beatrice: perchè? Par., 321.

Superbe viste; per Occhi forti, gagliardi. Par., 413.

Superbia è uno Stupro. Inf., 81 e seg.

Superbia di Farinata. Inf., 420 e seg., e 427 e seg. Superbia di Capanèo. Inf., 466.

Superbia, passion de' dannati. Inf., 364.

Superbia rintuzzata. Purg., 148.

Superbia rintuzzata. Purg., 148.

Superbia punita nel Purgatorio, portando pesi enormi. Purg., 155 e seg.

Superbia, passione predominante di Dante. Purg., 158.

Superbire, V. L. Par., 394.

Superbo, per Ripido, Erto. Purg., 60.

Supin giaceva in terra alcuna gente: supin a modo d'avverbio. Inf., 200.

Supinatus, lat., è il nostro Riversato, Rimboccato. Inf., 448. Supini: i visi, si fanno dagli orbi, volendo parlare altrui-Purg., 488.

Suppe. Che vendetta di Dio non teme suppe: spiegato. Purg., 426.

Supplica a te per grazia. Par., 446.

Supus, o Suppus: che vaglia. Purg., 426.

Surse, usato in vece di Nacque: e perchè. Par., 183. Surto, è, Levato in punta di piedi. Inf., 351.

Susine vere: metafora. Par., 370.

Sussistenze nove; sono i Nove cieli. Par., 178.

Sustanza, usato per Sussistenza. Par., 177.

Sustanza delle cose sperate, è la Fede. Par., 323.

Sustanzie vere, erano certe Face di persone, che apparivano nella luna: e come ciò? Par., 43.

Svegliarsi, circoscritto da Dante: Quando l'anima mia, ecc. Purg., 207. Svegliarsi, che fa l'uomo, guizzando il sonno pria che

Svegliarsi, che fa l'uomo, guizzando il sonno pria che muoja tutto. Purg., 224.

Svegliarsi improvviso per lume acuto, che importi. Par., 348. Svegliato da un assopimento, è dipinto. Inf., 48.

Sveglietto, che chiama i Frati al mattutino, descritto. Par., 145. Svellersi dal sangue; cioè, Uscire dal fiume di sangue col

corpo, più, o meno. Inf., 180. Sventolar delle bandiere, scolpite in marmo. Purg., 144.

Svernare; per Uscire del verno. Par., 371.

Svernare, usato pel Cantare degli augelli in primavera. Par., 386.

Sviare, per Sviarsi. Purg., 383.

Svolazzare le ali attivamente. Inf., 461.

T A

Tabulatum, è il palco degli alberi, detto da Dante Soglia.

Par., 247.

Tacere detto del sole, dove e' non luce. Inf., 45.

Tacere (il) delle Anime cieche del Purg., sentendo che Dante si era mosso per andare, lo assicurava d'andar bene Inf., 148 e seg., e Purg., 194.

Tacere che parla. Con viso, che tacendo dicea, Taci. Purg., 277.

Taglio. Per taglio; è tolto dalla figura della spada: e vale Di rimbalzo. Purg., 402.

Taide: fallo di memoria di Dante in un luogo di Terenzio. Inf., 263 e seg.

Talamone, porto di mare. Purg., 184.

Tale; per Cosi; rispondendo a Quale, Come. Purg., 406.

Talento, per Ingegno, male usato. Inf., 28.

Talento, è Appetito; non Ingegno, come altri vuole. Inf., 61.

Talpe: vede le cose attraverso d'una pellicella distesa sugli occhi. Purg., 224 e seg.

Tamiri. V. Ciro.

Tan. Ten; suono delle botte. Inf., 60.

Tanaglie. Far tanaglie dell' unghie, vale Strappar con l'unghie. Inf., 389.

Tancredi rimprovera il suo fallo a Gismonda figliuola sua Par., 134.

Tanta ora è tolta : spiegato. Purg., 52 e seg.

Tanto, che data v'è l'ullima posta: spiegato. Inf., 450 e seg. Tanto. Esser tanto: è Bastare. Par., 316.

Tapia. V. L. Paesaggi. Par., 140.

Taratantara: suono della tromba. Inf., 422.

Tarda, neutro assoluto. Inf., 108. Tarda, per Grave, Contegnosa. Purg., 85.

Tardu (la luna) a mezza notte; cioè, Che avea tardato a levarsi fino a mezza notte. Purg., 235.

Tardare al fine; è Andar turdo al fine. Par., 297.

Tardo. Corse, e correndo gli parve esser tardo. Par., 183.

ed ivi, a morire gli parve esser tardo, 145.

Tarpeja; Rocca, dov' cra l'erario Romano. Purg., 458. Tasta. Per quel che Clio li teco tasta: spicgato. Purg., 287. Taumante. Figlia di Taumante: cioè l'Iride. Purg., 272. T E

Teatri, che guastano i costumi, son da correggere. Inf., 71.

Tebe. E pria ch' io conducessi i Greci a' fiumi di Tebe,
poetando: spiegato. Purg., 288 e seg.

Tedeschi lurchi. Inf., 237.

Te Deum, cantato dal Purgatorio, entrando un'anima Purg., 156 e seg.

Te Deum laudamus, cantato dal Paradiso. Par., 327.

Tegghia a tegghia appoggiata. Inf., 388.

Tela; per Opera, Lavoro. Par., 48, ed anche per Divisamento, Consiglio, Ivi.

Te; lucis ante, cantato da un' anima. Purg., 107.

Temere: questo Verbo, e suoi simili, cacciano il non Inf., 58.

Temi o Sfinge; spiegato. Purg., 426.

Temperanza degli antichi. Inf., 156.

Temperanza de' vapori spessi. Par., 74.

Tempesta di mare. Par., 165.

Tempesta, per Fracasso, Rovinso. Purg., 247.

Temporale descritto. Inf., 111 paragonato con quel d'altri poeti. Ivi, 112.

Tempo passa, senza accorgercene, ne' gran diletti o dolori.
Purg., 57.

Tempo che rimembre: cioè Tempo preterito, soggette della rimembranza. Purg., 92.

Tempo, passa nè torna. Purg., 170.

Tempo, ha le radici in alto, e in basso le foglie: spiegato. Par., 570.

Tempra della penna: spiegato. Inf., 321 e seg.

Tempra (il sole) i crin sotto l'Acquario. Inf., 321.

Tempra, che poco dura alla penna: metafora. Inf., 321. Tempra d'oriuoli; è l'Ordigno o gl'Ingegni de' medesimi-Par., 548.

Temprare i passi; è Dar la misura dell'andare. Purg., 416. Temprata stella, è Giove: perchè? Par., 250.

Tempre: è Canti, Consonanze. Purg., 594 e seg.

Tenera nube. Par., 161.

Tenere una cosa da uno, è Averla avuta, Riconoscerla da lui. Purg., 434.

Tener fronte, Durare, Reggere. Inf., 364.

Tenersi contento à, ecc. Inf., 110 e seg.

Tentar di costa, è Punzecchiare. Inf., 361.

Tentar lo minimo di sua delizia; vale Provarmi a descrivere, ecc. Par., 431.

Tentar un nodo, è Dimenarlo, Provarsi a sciorlo. Par., 379.
Tentata di costui; cioè di peccar con costui. Purg., 353.
Tentaturum aditus et cune, mollissima, fandi. Tempora

Tentaturum aditus et quae mollissima fandi Tempora, di Virgilio. Inf., 190 è il nostro Andare a' versi, Palpare. Tenzone. Sicchè i mici occhi pria n' ebber tenzone: è Mi

parea e non parea vedere. Purg., 147.

Tevere, che s' insala ad Ostia; e perchè di là vengano le anime a purgarsi. Purg., 33 e seg.

Teodia; è Canto di lode a Dio. Par., 337.

Teologali (Virtè). Di esse tre, due tirano le compagne a ballare: la sola Speranza è tirata, non tira. Purg., 384. Tepe, V. L. Diversamente in esse ferve e tepe. Par., 400. Ternaro de' cori degli Angeli: è il Coro di tre gerarchie. Par., 385.

Terra, e Suolo, detto di qualunque piano. Inf., 357.

Terreno, per non esser coltivato, peggiora, quanto esso è migliorc. Purg., 397. Terribil come folgor discendesse, Purg., 128.

Terribilità delle parole di S. Pietro contro un Papa, Inf., 459. Terza. Ond'ella toglic ancora e terza e nona: cioè; Donde sente: sonar le ore; essendo ivi l'oriuolo pubblico. Par., 210.

Teseo liberato da Ercole. Inf., 410 e seg.

Tesoro. Far tesoro, cioè conserva di una cosa. Par., 11. Tesoro, che il Giusto morendo porta seco di là. Par., 314.

Testimonianza. Procacciarsi testimonianza insieme. Inf., 423.

Testa alta, è l'atto di chi vuol veder meglio una novità, che gli venne assaggiata. Inf., 409.

Testa di Lucifero innestata di tre. Inf., 459 e seg. Da ciascuna bocca morde un peccatore. Ivi. 462.

Testa, in vece di La parte dinanzi. Purg., 54 e seg.

Testamenti, Nuovo e Vecebio, raccolti a festeggiar la discesa di Beatrice. Purg., 386. Teste sette cornute, spuntate dalle parti del carro. Purg., 422.

Tetragono a' colpi di ventura: spiegato. Par., 231.

Tiberio (terzo Cesare): sua impresa. Par., 78.

Tienti col corno; dice Virgilio a Nembrotte; cioè Sta contento di cornare. Inf., 413.

Timbreo. Purg., 165.

Timeo (o Platone); dice le anime venire dalle stelle. Par., 53-Timor di Dante, di mettersi alla guida di Virgilio nel gran viaggio. Inf., 18 è sue ragioni; e risposta di Virgilio. Ivi. e seg.

Timore, fugge i pericoli. Inf., 104.

Timore dipinto. Inf., 188.

Timore, dato da Dio alle anime de'negligenti nel Purgatorio. Purg., 411.

Timore, fa talor fare all'uomo cosa, che non volca nè dovea. Par., 56.

Timore di donna onesta, udendo l'altrui fallo. Par., 562. Tumpana tenta tonant. Inf., 532.

Tin tin: suono dell'oriuolo. che sveglia. Par., 145.

Tiranni di Romagna, tocchi da Dante. Inf., 561 e seg. Tirarsi ad un luogo, salendo; per mostrare la difficoltà.

Purg., 60.
Tirare. Tutti tirati sono, e tutti tirano: è spiegato dei

Trare. Tutt trati sono, e tutt trano: e spiegato dei nove Cori di Angeli. Par., 387. Tiresia. La figlia di Tiresia: chi sia. Purg., 289 e seg.

Tiresia. La figlia di Tiresia; chi sia. Purg., 289 e seg.
Tisbe: a questo nome, Piramo apre gli occhi moribondi.
Purg., 550.

Ti tira fuor della mia mente. Inf., 78.

Tito, che fece vendetta della vendetta antica. Vedi il luogo.

Par., 80.

T O

To'; per Togli. Purg., 185.

Toccante: voce usata tardi. Purg., 36.

Toccare; figurato, per, Parlar così un poco. Inf., 79.

Toccare, per Commuovere. Inf., 413.

Toccar la mente : uso di questo Verbo. Purg., 55.

Toccar lo fondo Della mia grazia e del mio paradiso.
Par., 208.

Toccare. Essere a tocca, o non tocca: è Rasentare. Par., 376.
Toccarsi con uno. Par., 364.

Togliea la coda fessa la figura, Che si perdeva là: spiegato. Inf., 343.

Togliean l'andare e tarde e ratte: Sono le Virtù Teologali, che dal canto della Carità prendean la norma, o 'l tempo del ballare. Purg., 384 e seg.

Togliere i confini: è Levar il bando. Purg., 161.

Toglicre gli occhi. Purg., 209 come Torre le gambe, 208. Togliere. Dal qual tu togliesti Forte a cantar, ecc., spiegato. Purg.. 280.

Totommea: terzo compartimento del ghiaccio, pe' traditori. Inf., 448.

Tornare, per Discendere. Inf., 229.

Tomare, per Cascare, Premere. Inf., 429.

Tommaso (S.) d'Aquino. Par., 215.

Tombe con iscrizioni. Purg., 164,

Tonare di Giove, che aucora spaventa i giganti. Inf., 411 eseg. Topazi: figurat. per Angeli. Par., 415.

Topazio (vivo): figurat. Inf., 203.

Toppa, in cui vi volge la chiave per aprire. Purg., 134.

Tordo. Che questo tordo non dia addietro: metaf. Par., 387. Torna Dal servigio del di l'ancella sesta: è l'Ora sesta. Inf., 149.

Tornare: nota usi. Inf., 276 e seg.

Tornare, con le mani al petto, detto di chi abbraccia cosa vana: paragonato con simile luogo di Virgilio. Purg., 31 e seg.

Tornare, per Convertirsi, Riuscire. Purg., 400.

Tornare; per Abitare, Stare a casa. Par., 224.

Tornare: per Riuscire. Perchè al modo di sù quel di giù torna: è spiegato. Par., 122.

Tornati in bastardi, è Tralignati. Purg., 192.

Toro, che si slaccia, in quella Ch' ha ricevuto già 'l colpo mortale. Inf., 177 e seg.

Toro cieco più avaccio cade, Che cieco agnello. Par., 222. Torre, vale Impedire. Inf., 481.

Torre, detto degli occhi ; per Vedere. Inf., 95.

Torre il passo. Inf., 104.

Torre di bel patto, è Contentarsi, Eleggere. Purg., 66 e seg. Torre ferma contro i venti. Purg., 70.

Torre, da Nembrot cominciata, e interrotta: suo sbalordimento. Purg., 466.

Torre. Convenue rege aver, che discernesse Della vera cittade almen la torre: spiegato. Purg., 215 e seg.

Torre gli occhi: usato per Cucire gli occhi con gl'invidiosi.
Purg., 484.

Torre. Ond' ella toglie ancora, e terza e nona: vale Donde ella ode sonar le ore: essendo ivi l'oriuolo pubblico. Par., 210.

Torreggiavan di mezza la persona. Inf., 411.

Torrente rovinoso. Purg., 78 e seg., descritto da Dante e da Lucrezio.

Torri, che a Dante parevano; essendo giganti. Inf., 409.

Torso (dal). Papa, nel Purgatorio tra golosi. Purg., 511. Torta. Le fe' la mente torta: la cavo di senno. Inf., 398.

Torza; per Torca, da Torcere. Par., 55.

Tossire. Parve quella che tossio, Al primo fallo scritto di Ginevra: spiegato. Par., 217.

Tosta, detto della via più corta. Purg., 85.

Tosto. I ciechi che a' perdoni accattano, vogliono metter pietà tosto: perchè così? Purg., 477. T R

Tra: bello uso di questa particella. Tra esso, e 'l gaudio. Par., 423.

Tra erto e piano, era un sentiere sghembo, ecc., terzina spiegata. Purg., 97 e seg.

Tra una cosa ed un'altra ; vale, Compreso ambedue , Fatta la somma. Purg., 574.

Traccia: Andare, Venire. Inf., 260.

Tradito dalla memoria: per Ingannato, ecc., detto non bene. Purg., 290.

Traditore della Tolommea: nel suo corpo entra il diavolo in vece di anima, sino alla morte. Inf., 454.

Traditori, posti nel fondo dell'universo. Inf., 421.

Trajano Imper., sua umiltà. Purg., 144 e seg.

Trajano Imper. nel ciglio dell'Aquila celeste. Par., 279, morì non Gentile. Ivi, 284.

Trama. Metter la trama In quella tela; ch'io le porsi ordita. metaf. Par., 245.

Tramutamenti di parole nel discorso. Inf., 585.

Tramutar carco alla sua spalla: detto del permutare dei voti. Par., 62, 63.

Tramutato. Come t'avrebbe tramutato il canto, Ed io ridendo, ecc., spiegato. Par., 298.

Tranar (menar) l'occhio della mente dietro alle mie lodi: spiegato. Par., 143.

Transito del vento: perchè usato questo nome? Par., 350. Trapassar (il) del segno: fu la colpa d'Adamo. Par., 557. Trapasso, è il Passare. Par., 194.

Trapelar, che fa in sè stessa la neve. Purg., 394.

Trapunta faccia; quasi Ricamata: risaltando, per la magrezza, i contorni delle sole ossa. Purg., 311.

Trarre cagione. Inf., 599.

Trarre ad una cosa, val Accorreroi; senza bisogno di aggiugnerei un sè. Par., 71.

Trascendere i corpi celesti, che fece Dante: come avvenisse. Par., 19.

Trascoloramento di alcune stelle, o Santi, parlando S. Pietro contro un Papa. Inf., 188.

Trascolorarsi della faccia di S. Pietro. Par., 361.

Trascorrere la lega e 'l peso di una moneta; è Passarla per buona. Par., 324.

Trasformazione di uno, incenerito e rinato. Inf., 330.

Trasformazione d'uomo in serpente, ed e contra. Inf., 337. Trasformazione, che faccano gli occhi di Dante, di brutta in bella una femmina. Purg., 245.

Trasmodarsi. Par., 407.

Trasmutabile. Par., 71.

Trasmutarsi, per İstrascinarsi da un luogo all'altro. Inf., 587 e seg.

Trasparea La lucente sustanza tanto chiara, Che, ecc. Par., 506.

Trasportamenti di parole, fuor di luogo. Inf., 583 e 584. Trasportamento, fatto di Dante dormendo, alla porta del Purgatorio. Purg., 129 e seg.

Trasposizioni di parole. Inf., 255.

Trasse le su' armi; cioè Scayliò. Purg., 410.

Trassi all' crba : vale Mi volsi all' crba. Purg., 394.

Trasumanar; cioè Passar dall'umano più alto. Par., 16.

Trattando l'aerc con l' eterne penne. Purg., 27.

Trattando l'ombre, come cosa salda : cioè Manegyiando, ecc Purg., 282.

Travagliarsi ad uno; vale Venirsi mutando, od Alterarsi. Par., 455.

Travagliatore, vale Bagattelliere. Par., 455.

Travasarsi. Che pur di male in peggio ti travasa: metaf., Par., 294.

Travedere: è Veder falso, e non altre, come si usa oggidi-Inf., 22. Travedere, usato da alcuni per, Vedere a traverso di qualche mezzo: è falso. Purg., 222; si dice Sperare. Ivi.

Travolgimento della testa, negli Indovini. Inf., 450 e 275. Travolgimento di faccia, tornata dalle reni. Inf., 450.

Travolgimento di faccia, tornata dalle reni. Int., 150.

Tregua. Come da lei (da certa voce) l'udir nostro ebbe

tregua. Purg., 105.
Tremar del monte del Purg., non passa mai oltre la scaletta de' tre gradi. Purgat., 272. Trema, quando un'anima ha finita sua purgazione. Ivi.

Tremare. Nol biasmerebbe, se sott'esso trema. Par., 509.

Tremitus non si dice : sì Fremitus. Purg., 140.

Tremolare: detto di luce scintillante; e figuratamente , di Verità assai chiara. Par., 29

Tremolava un lampo Subito e spesso. Par., 358.

Tremuoto, davanti al venire dell'Angelo. Inf , 46 e seg.

Trenta fiate; e non Trecento, è da leggere. Par., 218. Tresca delle mani: spiegato. Inf., 201.

Trescare, per Ballare. Purg., 142,

Trespiano e Galluzzo: terre sulle porte di Firenze. Par., 221. Triangolo, senza un angolo retto: se possa essere. Par., 182.

Tribo: è spicgato. Purgat., 441 e seg. Tribù di Levi, possedea di gran beni di mondo. Purg.,

219 e seg. Tricorde arco: Par., 592.

Trinacria, è Sicilia ; descritta. Par., 108 e seg.

Trinità divina, veduta da Dante, in tre giri Di tre colori e d'una contenenza. Par., 445.

Trionfo (il ) che lude , ecc. Angeli trionfanti. Par., 406.

Tripudi, per Cori di Angeli. Par., 386. Tripudium, donde venga. Purg., 18.

Tristo da martiri, per sospiri. Purg., 94.

Tritar l'arena. Inf., 228.

Trevigi, notato da due fiumi Sile e Cagnan. Par., 117.

Trojani, che per negligenza rimanendo in Sicilia, perdettero l'Italia. Purg., 240.

Trombetta sonata da Barbariccia, per cenno di muoversi, a' compagni. Inf., 298.

Troni: uno de' nove Cori degli Angeli. Par., 385.

Troni (gerarchia terza degli Angeli) riflettono la giustizia di Dio ne' castighi. Par., 117.

Troppo. Vuol troppa d'arte: per Troppo d'arte: esempi simili. Purg., 154 e seg.

Troppo (il), nelle bellezze poetiche, annoja. Purg., 58. Trottare, è così degli uomini, come delle bestie. Purg., 514. Trotto. Perder il trotto per l'ambio: spiegato. Purg., 429. Trovammo risonar quell'acqua; cicè, Ci accorgemmo, che

quel rimbombo era dell'acqua. Inf., 505.
Trugonon, Grecamente, e Colombo. Par., 334.

TU

Tube di paradiso, che vincono ogni altro canto. Par., 161. Tue. Quivi si veggion delle genti- tue; cioè delle cantate da te, nel Tuo poema. Purg., 290.

Tulipano, descritto dal P. Bartoli. Inf., 24 e seg. Tuo, Marzia tua, vale; Tua moglie. Purg., 15.

Tuono d'infiniti guai. Inf., 48. Turbam deficient loca. Inf., 102.

Turbo che spira; spiegato. Inf., 32.

Turbo : Sust., è il Torbido, il Fosco. Par., 51.

Turbo, è la Trottola. Par., 300. Turge d'amor. Par., 145, 147.

Turpa, per Turpe, Par., 215.

Tutta libera: spicgato. Purg., 273.

Tuttaquanta; per Intera, Compiuta, Perfetta. Par., 189. Tutti aperti, è Affatto aperti: uso di questo Tutto. Inf., 25.

Tutti i raffi: spiegato. Inf., 509.

Tutto: ripieno, che afforza il parlare: con tutta la testa, ecc. Inf., 580.

Tutto rivolto: valor di tutto. Purg., 45.

Tutto. Io mi rivolsi indietro attora tutto: cioè Picgai tutta la persona, non la sola faccia. Purg., 569 e scg.

Tuttodi, per Tuttavia. Par., 190.

Vaca Nella presenza del Figliuol di Dio. Par., 361. Vacca, che cerca il vitello perduto: di Lucrezio. Inf., 146. Vagina. Traesti Della vagina delle membra sue; cioè Scorticasti. Par., 12. Vagliami, per Mi giovi, Mi acquisti grazia. Inf., 16. Vaglio. Con più angusto vaglio; cioè Più sottilmente. Par., 345.

Valdigrieve; villaggio. Par., 221.

Valere. Fu che ti vaglia: spiegato. Inf., 327 e seg.

Vallan quella terra sconsolata. Inf., 99.

Valletta del Purgatorio. Purg., 97 e seg.

Valli, sono Valloni o Fossi; non Argini. Inf., 256.

Valor di Dio, non potè essere tutto impresso nelle cose tutte da lui create: ne avanzava in infinito. Par., 262.

Vampa del desio. Par., 250.

Vanagloria è adulterio con la sposa di Dio. Inf., 82.

Vanagloria. Purg., 157. Vanaggiare di chi comincia a sonneferare. Purg., 240.

Vangelo. Odi il Vangelo, e poi ti segna. Par., 315.
Vanire, è Dileguarsi, Svanire: Come per acqua cupa

cosa grave. Par., 50.

Vanni Fucci; nome di un ladro; e sua pena. Inf., 332.

Vano. Corpo vano, è morto. Inf., 282.

Vapore di Dio, per La sua larghezza in darsi alle creature:

Purg., 454 e seg.

Vapulazione. V. L. è Correzione. Purz., 400.

Varietà dalle forme di dire è prova d'ingegno, e diletta. Inf., 103.

Varietà di modi, in dire la cosa medesima, diletta. Inf., 151 Varietà di stile nel poema di Dante, lo rende più bello. Par., 83.

Varo luogo, per Vario; per colmi, o alzate di terra. Inf., 119. Vaso. Ben andava il valor di vaso in vaso; è Il valor passava di padre in figliuolo. Purg., 104.

Vaso tondo, percosso o dentro o fuori, muove circoli nell'acqua. Par., 485.

Va via ; risponde all' Apage latino. Inf., 359.

Ubbidir (P), se già fosse m'è tardi. Inf., 27.

Ubertà del suo cacume: detto di fiume, che scende di un monte. Par., 276.

Uberti, nimicati da' Fiorentini. Inf., 127. Cesuri, Bellezze, vol. IV.

Ubi. V. L. Pat., 383.

Ubriachezza, dipinta da Lucrezio. Inf., 146. Ubriaco dipinto. Purg., 208.

il C

Uccellagione, presa per metafora; del guadagnar l'amore. Par., 366.

Uccellatojo: monte setto Firenze. Par., 211.

Uccel di Dio, è l'aquila, insegna del primo impero del mondo. Par., 78.

Uccello, annidato nel becchetto del cappuccio de' Predicatori. Par., 398.

Udi' poi, che non l'udia davanti, ecc., spiegato. Inf., 250 c seg.

Udio pria ch'io parlassi; vale M'intese senza parlare. Par., 207.

#### V E

Vecchi, leggermente credono quello che lor piace. Inf., 155. Vecchi, a torto disprezzati dai moderni. Purg., 71 e seg.

Vecchi due; S. Luca e S. Paolo, dipinti da Dante. Purg., 385. Vecchio venerabile, dipinto da Dante. Purg., 40, 41.

Vecchio , (sotto la sola forma di) può esser dipinto Dio Padre; non di Sole. Ivi, 11, 12.
Vecchio, con affetti puerili, è cosa sconcia. Purg., 407 e seg.

Vecchio. Digiun cotanto vecchio. Par., 261.
Vece. Lasciò un diavolo in sua vece; cioè: Lo lasciò in

luogo dell'anima propria. Inf., 454 e seg.

Vedenmo porre; cioè esser poste. Inf., 94.

Vedere, per Sentire. Inf., 198 e seg. Serve agli atti degli altri sensi. Ivi.

Veder con l'uno; è detto de' guerci, che stanno a sportello. Inf., 376.

Vedere. Non sei da vedere; cioè Sei brutto. Par., 210. Vedere intellettuale, illuminato, vedrà Dio con atto proprio

vitale. Par., 202.

Vedere. Sust. Che tu conservi sani, Dopo tanto veder, gli

affetti suoi. Par., 446 e seg.

Vedi (se) lume. Spiegato. Purg., 92.

Vedova, che dimanda a Trajano ragione del figliuol suo; dipinta. Purg., 144.

Vedova frasca, è Pianta nuda di foglie. Purg., 417. Veggia, che ha perduto il mezzule, o una lulla. Inf., 572. Vegnente; detto di pianta, che fa le belle messe. Par., 226.

Veicolo, per Carro. Purg., 421.

Vela. Con la vela e co'remi . . . pinger sua barca., lat.,
Viris et equis: Velis remisque. Purg., 163.

Velares detto de' colori. Purg., 8, 9.

Velar il sole, è Gittar l'ombra col corpo. Purg., 308.

Velare. Mi si veldr di subita distanza: vale, Si dilungarono tanto in un batter d'occhio, che più non le vidi. Par., 85.

Velarsi, detto della monaca professa. Par., 48.

Vele gonfiate, che cascano, rompendosi l'albero. Inf., 81.

Vele. Calar le vele e raccoglier le sarte; il che dovrebbono fare i vecchi. Inf., 366.

Vele di mar, simili alle ali di Lucifero. Inf., 461.

Veleno: poeticamente usato con gran forza. Purg., 408 eseg. Velte di Dante, conformato perfettamente con quello di Dio. Par., 459.

Velo, Far velo del mare; vale, Nascondersi coprirsi, sotto le acque del mare. Inf., 470.
Velo, per Vela. Purg., 27.

Veto, per

Velo: come sia da intendere qui. Purg., 108.

Velo. Non sofferse (Eva) di star sotto alcun velo: spiegato. Purg., 376.

Velo del cor: è l'Amore del velo monastico. Par., 49. Veloci e lente: Vedi il luogo spiegato. Par., 323.

Vendetta allegra: Spicgato. luf., 202.

Vendetta desiderata focosamente, dipinta: e diletto che altri ne sente. Inf., 400.

Fammi vendetta del mio figliuol. Purg., 145.

Vendetta (nascosa nel consiglio segreto di Dio) raddolcisco il suo sdegno. Purg., 262.

Vendetta della vendetta antica: è Il castigo, dato agli Ebrei della morte di Cristo; la qual fece vendetta del peccato. Par., 80.

Vendetta giusta, come fu vendicata giustamente? nella morte di Cristo. Par., 88.

Vendetta, come possa bene desiderarsi. Par., 243.

Vendetta, pare tarda o presta, secondo che altri la teme. o l'aspetta. Par., 296.

Venendo, per Divenendo. Par., 448.

Venere pianeta, circoscritto. Purg., 8.

Venere trafitta dal figlio. Purg., 364. Venere, che ora apparisce innanzi al sole, ora dopo. Il Sol

vagheggia, or da coppa, or da ciglio. Par., 95.

Venir da fare una cosa, è modo Francese. Inf., 180.

Venire alle mani, e Venire a mano, uso diverso. Inf., 302.

Venire. Di retro al mio parlar ten' vien col viso; cioè: Nota col guardo quelli, che io nominerò. Par., 142.

Venir su: è detto di famiglia, che prende stato. Par., 226. Venite a noi parlar; per Venite a parlar a noi. Inf., 62.

Ventare, che fa l'Augelo coll' ali alla faccia di Dante. Purg., 321.

Nenterello di mattina sul mare; di Catullo. Inf., 143.

Venterello da mattina, che muove le foglie; come circoscritto. Inf., 149.

Venti visibili . . . come ciò? Par., 98,

Ventilamento dell'ala dell'Angelo. Inf., 156,

Ventilando il fianco, vale Volando. Par., 420.

Ventilate, le vesti degli Angeli, dalle penne. Purg., 112. Vento da mattina, che piega le foglie verso occidente. Inf., 149.

Vento di Focara, Inf., 376 e seg.

Vento, che movea dallo svolazzar delle ali di Lucifero. Inf., 451.

Vento. Aver vento in sua via; cioè: favorevole. Purg. 333. Vento e acqua, come possono essere nel paradiso terrestre? dimanda Dante, e risposta datagli. Purg., 305 e seg.

Vento, per Superbia. Par., 49.

Vento, che le più alte cime più percuote. metaf. Par., 244.

Verace, per Vero. Purg., 140 e seg.

Veramente: è il Verumtamen. Purg., 429.

Verbo divino, rappresentava a Dio infinite altre cose, sopra le create da lui, Par., 262.

Vercello (da ) a Marcabò: la Lombardia. Inf., 376.

R 484

Verde della vesta e delle ali degli Angeli, dipinto. Purg., 112. Verde. Seccar suo verde. figura, per Consumarsi. Purg., 287.

Vergine: da Viror latino; verzura, freschezza. Inf., 28t eseg. Vergogna, che fa forte il servo, davanti a buon signore. Inf., 242 e seg.

Vergogna, è un'accusa, e altresì una scusa del fallo. Inf., 408. Vergogna apparisce negli occhi. Inf., 423.

Vergogna di Dante, veduta ed udita Beatrice. Purg., 387.

Vergogna di Dante davanti a Beatrice, ragionevole. Purg., 425.

Vergogna del chiedere, risparmiata a'poveri dalle persone nobili. Par., 241.

Vergogna fa arrossare, passata questa, torna il color bianco. Par., 250.

Vergine Madre, figlia del tuo figlio, ecc. Par., 445.

Vermiglio. Giglio per division fatto vermiglio. Spiegato. Par., 228.

Vermo reo: nomina il diavolo. Inf., 469.

Vernare, vale Far primavera. Par., 417.

Verisimile, è il soggetto del poeta. Inf., 142. Verità, oggetto del piaccre nell'uomo. Inf., 133. Ma dee es-

ser nuova. Ivi. Verità e Natura è lo stesso. Inf., 133.

Verità è natural pascolo della nostra mente. Par., 58.

Verità. Oggetto finale dell'intelletto e della beatitudine. Par., 385.

Verrem per nostre spoglie: verremo per ripigliarle. Inf., 195. Vero imitato è la fonte del bello poetico, e del diletto. Inf., 434.

Vero copiato a punto. Non vidi me' di me chi vide il vero. Purg., 468.

Vero primo; sono le verità per sè note. Par., 27.

Vivo. A quella parte, ove'l mondo è più vivo: cioè al cielo. Par., 70.

Vero. Se il vero è vero. Par., 143.

Vero, sust., per Verità. Par., 145.

Vero. E s'io al vero son timido amico. Par., 244.

Vero. Dire il vero. Di cosa inanimata. Par., 373.

Verona, ebbe molti chiari scrittori, e poeti., Inf., 1 e 2.

Verona, ebbe l'onore di raccoglier la prima, Dante sbandito. Par., 240.

Veronica: è il pannolino impresso delle fattezze del volto di Cristo. Par., 429.

Verso (a) a verso. Spiegato. Purg., 70.

Vespa che ritragge l'ago; cioè il pungiglione. Purg., 421. Vesta di luce. Si reggerà d'intorno cotal vesta. Par., 188. Vesti verdi degli Angeli. Purg., 112.

Vesti povere o ricche, portano sentimenti simili nell'animo di chi ne è vestito. Purg., 163.

Vestito mal conosciuto della luce eterna. Par., 60.

Vestige. In inferno lasciar le tue vestige: vale Scendere all'inferno. Par., 427.

Vetri trasparenti e tersi, rimandano languide le imagini specchiate. Inf., 152.

Vetro. Fornace del vetro. Purg., 351.

Vetro allo color che il veste. Par., 283.

Vetusto, per Vecchio. Par., 84.

Vexilla Regis, inferni; le ali del diavolo. Inf., 456.

UF

Ufficj diversi nascono dal bisogno della società umana, e dalle diverse indoli degli uomini. Par., 111.

UG

Ugnere le mani ad uno: è Dargli danaro, o altro. Par., 315. Ugo Ciapetta, re di Francia: sua diceria contro la Francia. Purg., 259 e seg. V. Beccajo, ecc.

Ugolino, e Francesca d'Arimini, non sono i migliori lumi del Poema di Dante; ma i più facili da intendere. Inf., 74 e seg.

Ugolino (il Conte) non è il solo passo bellissimo di Dante : più altri ce n' è. Inf., 452 e scg.

Ugolino (il Conte), descrive la morte de' figliuoli e la sua. Inf., 436 e seg.

Ugolino (il Conte). Se l'offerir che a lui fecero i figliuoli le loro carni a mangiare, sia secondo natura, o no. Inf., 444 e seg. Uguaglianza di due cose infra sè, provata er esser simili ad una terza. Par., 208.

V.

Via, per Ordine di providenza. Purg., 46.

Via, particella enfatica. Purg., 108

Via. Aver vento in sua via ; cioà orevole. Purg., 533. Viandante, sopraggiugnendo per via persone, si volta a mi-

Viandante, sopraggiugnendo per via persone, si volta a mirarle, e tira avanti. Purg., 299

Vicario, non successor di Cristo, è S. Pietro. Inf., 30.

Vicario di Cristo (Bonifacio viii) catto e svillaneggiato da Filippo il Bello. Purg., 261 e seg. Vendetta, che ne fu profetizzata. Ivi, 263.

Vice ed ofizio; è Vice d'ofizio. Par., 360. Vice. A fornir questa vice. Par., 407.

Vicebattesimo. Par., 439 e seg.

Vicenda consegue. inf., 89 e seg.

Vicine, per Confinanti, Par., 221.

Vico degli strami. Università di Parigi. Par., 145.

Vidi adunar la bella scuola; proprietà: in vece di Vidi adunarsi. Inf., 52 e seg. Esempi di questo modo. Ivi, 53 e seg.

Vidi quello strazio Par di costui alle fangose genti, Che, ecc. Spiegato. Inf., 97.

Vidi poi, che nol vedea davanti. Spiegato. Inf., 249 e seg. Vidi turbar la fronte; per Essere turbata. Inf., 522.

Vidi, replicato tre volte nella medesima rima. Par., 415. Vie coperte: sono, Astuzie. Inf., 365.

Vie di Dio: che cosa sono. Par., 92.

Vieni, ripettuto. Purg., 89.

Vigilia de' sensi, è la Vita. Inf., 254 e seg.

Vigilia ad usar lor vigilia quando riede. Purg., 208.

Vigilie della notte, non sono i passi con che sale. Purg., 425 e seg.

Vigliacchi, che nulla fecero degno di lode, nè si biasimo. Inf., 34 e seg.

Villan d'Aguglion, ecc. Par., 221.

Vime. V. L. Legame. Par., 584.

Vime, o Vimine. V. L. Legame. Par., 393.

Vincenti fulgori: cioè, Che lucendo, vinceano il lume del sole dov'erano. Par., 139.

Vincere, Perchè mi vinse il lume d'esta stella. vale; fui signoreggiata da Venere. Par., 116.

Vincer la bilancia ; è Farla traboccare. Par., 178.

Vincere. Che non si lascia vincere a disio. Spiegato. Par., 259.

Vincere Dio. Il fa la carità accesa. Par., 284.

Vincere. Che lassu vince, come quaggiù vinse, è Maria V. Par., 311.

Vinco. V. L. Legame. Par., 200.

Vino, che mancò alle nozze di Cana; impetrato da Maria. Purg., 292.

Vino, è formato dal sole coll'umor della vite. Purg., 528. Vino. Tu facesti dell'acqua vino, alle nozze. Parad. 66.

Vinta nel duol, vale, sfrenata. inf., 33.

Vinto, è Sfinito per istanchezza. Inf., 314.

Vinum non habent: motto provegnente da amore. Purg., 175. Violenti contro la propria vita, non ripiglieranno i lor corpi.

Inf., 195. Finzione poetica, non vera, 193. Violenza, che non scusa il paziente. Par., 54.

Violenza, che vince Dio. Par., 284.

Vipera. Arme del Visconti. Non le farà si bella sepoltura La vipera, ecc. Spiegato. Purg., 116 e seg.

Vir gregis ipse caper. inf., 397.

Virgiliane lettere in disprezzo di Dante. Inf., 3.

Virgilio, eletto da Dante per guida; non par deliberazione ragionevole. Inf., 49. Si mostra come ella è. Ivi, 20 e seg. Virgilio piegò al dire ornato: ed è miglior poeta, dove di-

pinge la sola natura. Inf., 143 e seg.

Virgilio, onorato da Sordello. Purg., 93. Virgilio, che s'è dileguato da Dante, suo dolore. Purg., 391.

Virtù, sua bellezza. Inf., 461.

Virtù de' pagani, talora sono vizi da condannare. Purg., 15. Virtu dilettevole a quelli, che sono affatto purgati da' vizj. Purg., 65.

Virtù è da Dio, e da lui è da chiedere, non passa per eredità. Purg., 104.

Virtu, crescendo, porta maggior diletto nell'uomo. Par., 249. Virtualmente. Spiegato. Purg., 396.

Visibili rifatti; cioè: Risuscitati in corpo visibile. Par., 186.

Visione beatifica, perchè così detta. Inf., 196 e seg.

Viso, dipinge ne'suoi atti i desideri dell'animo. Par., 52. Viso. Fu viso a me cautare essa sustanza; è il lat. Visa est mihi canere. Par., 85.

Viso, per Vista, Occhi. Par., 142.

Viso : è la Vista. Par., 422.

Visser senza infamia e senza lodo, che peccato sia. Inf., 55 e seg.

Vista, per Finestra. Inf., 423.

Vista, per Indizio. Parla di una statua smozzicata; cui nomina altrove pietra scema. Inf., 198.

Vista. Vincer la vista: detto di cosa altissima. Purg., 60. Vista, per Finestra. Ringhiera. Purg., 143.

Vista. Aspettava in vista; cioè: Dava vista di aspettare. Purg., 181.

Vista. Guardava Nella mia vista, s'io parea contento; cioè: Notava i segni ch'io dava d'essere, o no, contenta Pura, 990.

tento. Purg., 229. Vista del desio: è Il desiderio, che appariva nel mio sem-

biante. Purg., 253. Vista. Far vista, cioè Dimostrazione, pompa. Purg., 535.

Vista carca di stupor; è Segni di stupore, che appariscono nel sembiante; Atti di maraviglia. Purg., 378.

Vista. Far vista; è Far mostra e pompa. Purg., 400.

Vista. Però se'l caldo amor, la chiara vista, ecc. Terzina Spiegata. Par., 181.

Vista. Si che la vista pare, e non par vera. Spiegato. Par., 191.

Vista di Dio, non è tollerabile agli occhi mortali. Par., 287 e scg.

Vista, per Faccia. Par., 441.

Vita, che Dante dà alle cose scrivendo, e notando certe particolarità. Inf., 452.

Vita eterna, si acquista, passando pel Purgatorio. Purg., 415. Vita, per Vitto, o cose necessarie a vita. Par., 84.

Vita, per Anima Par., 174.

Vite spirituali, sono le Anime. Par., 446.

Vitelletto, cercato dalla vacca; di Lucrezio. Inf., 146.

Vittima. Far vittima, è Far vendetta. Purg., 261.

Vittima (fosse) della sua pace postrema. Spiegato. Par., 228.

Vivagni: sono i margini ed orli de'libri. Par., 124. Vivagno, cioè Orlo, Confine. Inf., 313.

Vivere; come circoscritto da Dante. Par., 130.

Vivi non fur mai, i Neghittosi. Inf., 35, 56.

Vivi. Morti li morti, e i vivi paren vivi. Purg., 168.

Vivi, a' vivi Del vivere ch'è un correre alla morte. Purg., 426.

Vivissimo; Le parti sue (dell' ultimo cielo) vivissime ed eccelse. Par., 367.

Vizj; e giorni assegnati loro da Dante, per pena. Inf., 434.
Vizj compartiti da Dante in varj cerchi, colla pena a ciascuno appropriata. Inf., 467.

Vizzo, ovvero mezzo: si dice de' frutti passati di là dalla maturità, metaforicamente vale fucile, piano. Purg., 324.

UL

Ulisse, che conta a Virgilio il suo viaggio e la morte. Inf., 354 e seg. Sua diceria a'compagni del viaggio. Ivi. Ultimo, sust. l'Estremo. Par., 409.

UM

Umile, per Isvilita. Inf., 16.

Umittà, che fa all'uomo amare di star sotto gli altri. Purg., 156 e seg.

Ungheria, descritta. Par., 108.

Unghie fosse: parlar figurato. Purg., 215.

Uniformità delle parti dell'ultimo cielo. Par., 367.

Unità del poema di Dante. Inf., 5 e seg.

Unità. Girando sè sopra sua unitate. Spiegato. Par., 30. Una in due, e due in uno. Inf., 337.

Uno. Voder coll'uno; è detto di un guercio. Inf., 405.

Uno, ed uno; per Chi, e chi; ovvero: Alcun fa così, ed altri così, Purg. 212.

Uno (l') è elemento di tutti gli altri numeri, quattro, sei, ecc, Par., 207.

Uno (l') c l'altro; detto di uomo e donna. Par., 233. V O

Vocate (mio ) spirto: è La mia loquela, Purg., 276.

Voce, è Fama. Inf., 228.

Voce, che non viene, per la paura. Inf., 243,

Voce. Aver voce; è Aver fama. Inf., 453. Altri modi simili. Ivi.

Voce, che cantando fuori del fuoco, mostrava a Dante la via, che dovea tenere nel fuoco. Purg., 351 e seg.

Voce, e non Carne hanno i Codd. nel passo di Dante, La rivestita voce, ecc. Purg., 386 e seg.

Voce in voce si discerne, Quando una è ferma, e l'altra va e riede. Par., 97.

Voce. Essere di gran voce; cioè fama. Par., 247.

Voci Italiane nuove, che alcuno potrebbe formare. Purg., 23

e seg.

Voci di doppio senso, uno contro l'altro. Purg., 65. Voci, che sente Dante nel Purgatorio che accennano carità.

Purg., 478.

Voglja, per Cosa voluta. Par., 459.

VOI; Parola usata dai Romani antichi, e poi lasciata. Par., 216.

Vola con gli occhi per questo giardino. Par., 429.

Volando, vede e canta: è la milizia degli Angeli. Par., 419. Volere: usi di questo verbo. Purg., 165.

Volere. Ed io pregava Dio di quel ch'e' volle: cioè Di quello che avvenne. Purg., 182.

Voler di Dio, è la norma del volere e piacer de' Beati. Par., 46.

Volere far una cosa; vale Essere sul farla. Par., 417 e seg. Volger la strada; per Voltarsi per una strada. Inf., 374. Volgere, Neutro; per Girare. Inf., 383.

Volgere tante miglia, detto di gente che va per un girone. Inf., 401.

Volgere alcuno, è Avviarlo per una strada, facendogli voltar mano. Purg., 246.

Volgersi in se; è detto di due, guardanti l'un l'altro. Inf., 587 e seg. Volgersi di due archi paralleli; è il far di due cerchi, girandosi. Par., 161.

Volitando cantavano. Par., 251.

Volo, Che nol seguiteria lingua nè penna. Furono le rapide vittorie di Cesare. Par., 77.

Volontà di mutar luogo, nasce nell'anima venuta al fine della sua purgazione. Purg., 272 e seg.

Volontà di purgarsi in pene, vince la volontà che ha l'anima

di volare a Dio; per ordinamento di sua giustizia.
Purg., 273.

Volonta (la) è libera all'operare, anche senza voleri pugnanti e contrarj. Purg., 274.

Volontà di Dio, rende nel cielo ciascun Beato contento del proprio grado di gloria, Par., 47.

Volontà, non può esser costretta a volere ciò che non vuole. Par., 55.

Volonta nen intera; quando seconda la forza che le è fatta. Par., 56.

Volontà mista con la forza, è men libera al male; ma non iscusata. Par., 56.
Volontà prima (Dio) è buona per essenza; e dee tutto far

bene. Par., 266.

Volontà di Dante, perfettamente aggiustata a quella di Dio.

Par., 459. Volne, che assale la Chiesa: sono gli Eretici. Purg., 421.

Volpe. La cosa andrà tra volpe e volpe. Par., 357. Volpi, sono i Pisani. Purg., 489.

Volser Virgilio a me queste parole; cioè: A queste parole, Virgilio si volse a me. Purg., 277.

Volse in basso; è Abbasso. Inf., 395.

Volsi ambo le chiavi Del cuore di Federigo. Inf., 490.

Volsimi al Maestro. Spiegato. Inf., 115.

Volta nostra poppa nel mattino; verso oriente. Inf., 356. Volta, è Tratto de' dadi. Purg. 82.

Voltar pesi per forza di poppa. Inf., 84. Adverso nixan-

tem trudere monte Saxum.

Voltarsi che fa al pericolo, chi nè campò. Inf., 11 e seg.

Voltarsi ene ia ai pericolo, em ne campo. Ill., 11 e seg.
Voltarsi a vedere un passo difficile passato, diletta. Purg., 61.
Volte, per Avviale. Purg., 92.

Volto. Vinceva il mio volto; vale Mi fe' bassar la testa. Par., 335.

Volumi di sole; sono Anni. Par., 352.

Vosco. Non so se'l nome suo giammai fu vosco; cioè nominato fra voi, Purg., 136.

Voti, contrapposto a voti, è un pueril giuochetto. Par., 46. Voti religiosi, espressi da Dante. Par., 48.

Voti solenni, non ponno essere dispensati, nè dal Papa. Par., 63.

Votivo grido, sono Preghiere con voti. Par., 95.

Voto manco: se possa essere compensato con altre opere. Par., 59. Non può. Ivi, 61.

Voto, atto nobilissimo; perchè sagrifica a Dio la cosa più cara, la libertà. Par., 61.

Voto, mirato con piacere dal pellegrino, che il pose. Par., 422.

Uom, per Altri. Se uom, è Se altri, Se alcuno. Inf., 193. Purg., 312.

Uom di sangue e di corrucci. Inf., 331.

Uom senza cura, è Vigliaceo. Purg., 88.

Uom ti mesca; cioè Altri ti dia da berc. Par., 230.

Urgere. V. L. Che l'una parte e l'altra tira ed urge. Parla dell'orinolo. che sveglia i Frati. Par., 143. Urgere. V. L. Par., 443.

Urtica; figuratamente, per Stimolo, Voglia pungente. Purg., 409.

Urto, per Urtato. Inf., 351.

US

Usanze cattive, strascinano dietro a sè anche i savi. Par., 40. Uscio de' morti; è La porta dell'inferno. Purg., 398.

Uscire, si dice, per Procedere, o nascere; metaforicamente. Inf., 15.

Uscire d' un dubbio. Inf., 128.

Uscir di bocca: detto d'un inno cantato da persona assorta in Dio, non sapendolo ella medesima. Purg., 107.

Uscire da . . . a ; Usci' fuor di tal nube A' raggi morti.
Purg., 222.

Uscire da uno; è Mutar il ragionamento, fatto sopra una persona. Purg., 294.

Uscir del campo, è Terminar la battaglia. Par., 338.

Uscir ad atto. Par., 392.

Uscire d'un luogo, ad un altro. Par., 410.

Uscita migliore ne' rami: è Più felici rampolli. Purg., 104.

Usciva insieme parole e sangue. Inf., 188.

Usciva (una porta) sopra il mare: è Riusciva, sboccava. Par., 255.

Usignuolo di Virgilio. Inf., 143 e seg.

Vuolsi così colà, dove si puote Ciò che si vuole. Parole che raumiliano Caronte. Inf., 40 e 58.

Uxores olentis mariti: le Capre. Inf., 403.

Z A

Zafiro: per Maria V. Par., 312.

Zumpogna, suona al pertugio, entrandovi il vento. Par., 276. Zara, giuoco che si fa co'dadi. Purg., 82.

Zebe; cioè Capre. Inf., 421.

Zelo. Se sia zelo, o amor di vendetta, che mosse Dante a morder Firenze. Par., 334 e seg.

Zenit. Spiegato il luogo: Quando ambedue, ecc. Par., 388.
Zeviani (il), profondo nella conoscenza del bello poetico.
Inf., 432.

Zinevra, per falso sospetto, voluta uccidere dal marito. Par., 102.

Zitto, il valor di questa parola espresso in atto sensibile. Inf., 336.

Zodiaco, che si incrocicchia con l'equatore. Par., 126.

Zoilo, dispregiator d'Omero, lapidato. Purg., 196.

Zon, Zon; suono del violone. Inf., 422.

Zona. Fanno. (il sole e la luna) dell' orizzonte insieme zona. Spiegator Par., 388.

Zucchero di tre cotte; cioè perfetto. Par., 357.



# OPERE DEL PADRE ANTONIO CESARI pubblicate da Gio. Silvestri

| IL FIORE DI STORIA ECCLESIASTICA, Ragio-                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IL FIORE DI STORIA ECCLESIASTICA, Ragio-<br>namenti; sei vol. in 16 gr. col Ritr. It. /ir. 18 00       |
| LA VITA di GESU CRISTO, e la sua Religione.                                                            |
| Ragionamenti; nuova edizione, sei volumi in                                                            |
|                                                                                                        |
|                                                                                                        |
| mato del Messale, legata alla Bodoniana. " 18 00                                                       |
| I FATTI degli Apostoli, Ragionamenti che seguono                                                       |
| alla Vitadi G. C., seconda ediz.; due vol 5 22                                                         |
| NOVELLE. Nuova edizione eseguita sulla quarta                                                          |
| fatta dall'autore, con alcune aggiunte " 1 74                                                          |
| DELLA IMITAZIONE di Cristo di Tommaso da                                                               |
| Kempis, libriquattro tradotti in lingua ital. " 1 74                                                   |
| VITA Breve di S. Luigi Gonzaga scritta novella-                                                        |
| mente da Antonio Cesari. In 16 grande. " 1 74                                                          |
| BELLEZZE della Divina Commedia di Dante                                                                |
| Alighieri. Quattro volumi in 8. 24 00                                                                  |
| I FIORETTI di S. Francesco, corretti e migliorati                                                      |
| su varj manoscritti. In 4. " 6 00                                                                      |
| MORTI de Persecutori della chiesa - e Beni gran-<br>dissimi che la Religione cristiana portò a tutti   |
| dissimi che la Religione cristiana porto a futti                                                       |
| gli stati degli uomini spingendo le società al loro<br>più alto punto di perfezione. Dissertazioni tre |
| più alto punto di periezione. Dissertazioni tre                                                        |
| dello siesso. In 16 gr                                                                                 |
| nine Gravi e Rime Placevoli, con un Elogio sto-                                                        |
| VITA del Beato Gio. Colombini da Siena, fonda-                                                         |
| tore de poveri Gesuati, con parte della vita d' al-                                                    |
| cuni primi suoi Compagni, scritta da Feo Belcari,                                                      |
| ristampata sull'ediz, del Cesari. In 16 gr. » 2 61                                                     |
| RAGIONAMENTI sopra la Passione di Gesu                                                                 |
| Cristo tratti dalla Vita di Lui dal medesimo                                                           |
| Cesari scritta. In 16 gr. " 2 61                                                                       |
| PROSE SCELTE, con una Dissertazione del prof.                                                          |
| Ambrogio Levati su lo stato della lingua italiana                                                      |
| nel secolo XIX e sul merito del P.Cesariec, " 3 00                                                     |
| DISSERTAZIONE sopra lo stato presente della                                                            |
| lingua italiana. In 16 gr. Quarta ediz. " 1 50                                                         |
| DIALOGO intitolato le Grazie, che compie la sud-                                                       |
| detta Dissertazione. In 16 gr. Quarta ediz." 2 25                                                      |
|                                                                                                        |

# OPERE

## DI MARCO TULLIO CICERONE

### PUBBLICATE DA QUESTA TIPOGARFIA

| ORAZIONI scelte, recate in lingua italiana a                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| riscontro del testo, e corredate di note da                                              |
| G. A. Cantova. Ital. lir. 3 oo                                                           |
| G. A. Cantova. Ital. lir. 3 oo I TRE LIBRI dell' Oratore recati in lingua                |
| italiana a riscontro del testo da G. A.                                                  |
| Cantova, due volumi. * 5 50                                                              |
| I FRAMMENTI de'sei libri della Repubblica,                                               |
| volgarizzati dal principe Odescalchi." 1 74                                              |
| volgarizzati dal principe Odescalchi.» 1 74<br>LE TUSCULANE tradotte in lingua italiana, |
| con alcuni Opuscoli del traduttore cavaliere                                             |
| G. F. G. Napione. / 3 75                                                                 |
| G. F. G. Napione. 3 75<br>I TRE LIBRI degli Offizi o Doveri della Vita                   |
| volgarizzati da Tomaso Gargallo 2 00                                                     |
| volgarizzati da Tomaso Gargallo. » 2 00<br>DELLA NATURA degli Dei, libri tre volga-      |
| rizzati da Teresa Carniani Malvezzi Della                                                |
| Vecchiezza, dell' Amicizia, ed il Sogno di                                               |
| Scipione dello stesso, volgarizzati nel buon                                             |
| secolo della lingua italiana; si aggiunge la                                             |
| Miloniana tradotta dal Padre Cesari. » 3 50                                              |
| La sola MILONIANA » 1 00                                                                 |
| DEL SUPREMO dei Beni e dei Mali, Libri                                                   |
| cinque, volgarizzati da Teresa Carniani                                                  |
| Malvezzi, Seconda Edizione. " 2 61                                                       |
| LE SENTENZE, volgarizzate dal cav. Andrea                                                |
| Mustoxidi, per uso delle pubbliche Scuole,                                               |
| e col testo a fronte.                                                                    |
| LE LETTERE di Marco Tullio Cicerone,                                                     |
| LE LETTERE OF MARCO TURO CICERORE,                                                       |



disposte secondo l'ordine dei tempi, volgarizzamento di Antonio Cesari. Terza edizione, opera completa in tre volumi. 229







